







## OPERE

## INEDITE E RARE

DI

VINCENZO MONTI.

| 1            |        |
|--------------|--------|
| ***********  | ****** |
| TIPOGRAFIA L | AMPATO |
| *****        | ****** |

4791

## OPERE INEDITE E RARE

DI

## VINCENZO MONTI

VOLUME QUARTO

Poesie

#### MILANO

PRESSO LA SOCIETA DEGLI EDITORI degli Annali Universali delle Scienze e dell' Industria MDCCCXXXIII



# PIETÀ FILIALE

FRAMMENTO.



## PIETÀ FILIALE

O del nostro sentir parte migliore
Generosa di belle alme fralezza,
Lagrime pie! Per voi vinto il dolore
Tace, e la punta del suo dardo spezza;
Per voi fra l'onde degli affanni il core
Beve, ignota al profano, alma dolcezza,
Voi degli afflitti voluttà, voi pura
Fonte di pace in mezzo alla sventura.

Misero quegli che cader vi mira

E di voi schivo ad altra parte abbassa
La sdegnosa pupilla, e non sospira
Su l'infelice venerando, e passa!

Verrà del cielo a visitarlo l'ira,
Che inulta la ragion vostra non lassa;
Nè stilla pur del pianto altrui negato
Scenderà sul superbo abbandonato.

Ma tre volte felice chi di belle

Lagrime bagna compatendo il ciglio!

La pietà le raccoglie, e ammorza in quelle
L'ira che ferve nel Divin Consiglio;

Mentre il vostro vapor, ch'alto alle stelle
E caro ascende dal terreno esiglio,

Su l'umano fallir stende un bel velo
E riconcilia colla terra il Cielo.

Nè voi già larghe scorrere godete

Tra il fasto cittadin sott'aureo tetto;
Chè la diva Pietà, da cui movete,
Non batte no del crudel ricco al petto.
Anime pure di vostr'acque han sete,
Di voi più degne in povero ricetto;
Ivi il cor di Terigi, ivi le ciglia
V'aspettano d'Ullino e della figlia.

Poichè in parte per gli occlii ebbe disciolto
Il duol che chiuse al favellar la via,
Alzò Terigi il caro umido volto
Che ancor più caro nel dolor venia.
Vede il veglio, che il guardo in sè raccolto
Lagrimava e tacea; vede la pia
Vergin che sopra gli pendea co' belli
Occlii intenti ed aperti in due ruscelli.

La man pose alla man della dolente
Grato a tanta pietà quell'infelice;
Sovra il cor la si strinse, ed il languente
Sguardo in lei fisso, sospendi le dice,
Questo pianto sospendi, alma innocente,
Che la lagrima tua consolatrice
Tempo non è che tutta su l'orrenda
Avventura trabocchi, e al cor ti scenda.

Se tu pur conoscesti e ti fu cara
Una madre, o Malvina, un'adorata
Madre, udirai e intenderai se amara
Fu la mia sorte e a rimembrar spietata.
Disse; e quale è colui che si prepara
Caso acerbo a narrar, l'addolorata
Mente raccolse il Cavaliero, e detti
Gercò conformi ai perturbati affetti.

Parla, riprese allor con un sospiro

La giovinetta a confortarlo intenta,

Parla, caro infelice; il tuo martiro

Non l'apri a cor che fugga e non lo senta.

Anch'io conosco, anch'io sostenni il diro

Strale che l'arco del disastro avventa.

Anch'io l'ebbi una madre, una diletta

Madre ed amica che lassu m'aspetta.

Sì dicendo levò le rugiadose

Luci e col guardo al ciel diritto e fiso

La man sul petto virginal compose,

E sì dolce atteggiò l'aria del viso,

Che l'anima parea le disiose

Ali aprire e innalzarse al paradiso,

Disdegnosa del carcere terreno

Che la divide dal materno seno.

Di quel dolce abbandono ancor non era
D'Ullin la figlia generosa uscita,
Che apparecchiato a proseguir la fiera
Storia che il pianto avea prima impedita,
Terigi ripigliò: Poichè la fera
Pietosa m'ebbe in suo parlar chiarita
La crudel sorte della madre, immoto
Rimasi e freddo, e d'ogni senso voto.

Al tornar dello spirto, entro le chiome Cacciai la mano e del dolore il grido Alzai d'intorno e la chiamai per nome, Nè mi rispose che il deserto lido. Di su di giù mi ravvolgea siccome Furente, e tuttavia raspando il fido Cane ululava, e dir parca: m'ajuta Chè la misera ancor non è perduta. Come rapida fiamma al cor mi corre

Questo sospetto e nel pensier mi riede

Sotterraneo recesso, ov'ella porre

Potea nell'uopo a salvamento il piede.

Per udita esser anco mi soccorre

Fresco l'eccidio del paese, e fede

Danne il fumo, che in mezzo all'alto orrore

Sfoga tra sasso e sasso, e ancor non muore.

A quel lampo di speme rinfiammarse
Le membra mi sentii di repentina
Forza; e alla parte ov'io pensai che trarse
In occulto potea quella meschina,
Il di che crudo entrò il nemico, c sparse
D'ogn'intorno la morte e la ruina,
Ratto mi diedi a disgombrar la smossa
Bica di sassi e travi a tutta possa.

Ma solo, ahi lasso! che potea? Tropp'era
Alto l'ingombro e la man poca a tanto,
La man che tutta è sangue in quella fiera
Fatica, e un'onda il corpo tuttoquanto.
Pur proseguo, e vi spendo ogni maniera
Di travaglio, e di pena; infin che franto
Ogni vigore, in mezzo all'affannosa
Opra al suol cado come morta cosa.

Cado e abbracciava sanguinoso e rotto

Le accalcate ruine. In quello stato

Odo, o parmi d'udir cupo di sotto

Un lamento lugubre e prolungato.

Mi riscuoto; e di nuovo in giù condotto

L' orecchio al suol, di nuovo odo un plorato

Che distinto m'avvisa e gemebondo

Un sepolto che grida in quel profondo.

Ella vive, ella vive: e balzo in piedi
Forsennato di gaudio; e tuttavia
Iterando, ella vive, a far mi diedi
Sforzo che vano e disperato uscia.
Dio, gridai, Dio elemente, o mi concedi
La sua vita, o ti prendi auco la mia.
Così pregaudo un improvviso e molto
Romor di piedi avvicinarsi ascolto.

Era d'armati un bellicoso, ardito
Drappel cui patrio amore, ira movea
Contro il vicin nemico, e lui pentito
Far della strage miseranda ardea.
Corsi, e squallido, ansante, irto, sfinito
Narrai l'orrido caso; e non avea
Tutto ancor detto, che lo stuol già sopra
Ai franti muri di gran cor s'adopra.

E a quella parte ov'io lor destre invoco
Sgombra il passo impedito, e mi seconda,
E già siam presso al sotterraneo loco
Già la chiamo, già par che mi risponda.
Oh momento! il mio core era di foco
E tremava ad un tempo come fronda.
Apresi il varco alfine, alfin più chiara
Mi vien la voce lamentosa e cara.

Precipitoso per la data porta
L'impaziente mia pietà mi caccia,
Gridando, o madre! e già la tengo, (ahi corta
Immensa gioja!), fra le calde braccia.
La dolorosa omai tra viva e morta
Al suon della mia voce alza la faccia,
Mi guarda, mi conosce, e messo un grido
Cade spenta dal gaudio, ed io l'uccido.

Io per camparla le troncai la vita
Misero incanto! e si fe' giuoco il cielo
Di mia pietade filïal tradita.
Se ancor del crudo colpo mi querelo,
Dio, perdona: nasconde l' infinita
Tua provvidenza impenetrabil velo!
Ma tanto amore ed una tanta fede
No mertar non parea questa mercede.

Che si fosse di me, che mi facessi
Dopo l'alta sventura, io nol so dire,
Sì dall'ambascia e dal dolore oppressi
Gli spirti tutti uscian d'ogni sentire.
Come fur richiamati agl'intermessi
Offici della vista e dell'udire,
Trovaimi cinto di dolenti volti
In pio silenzio a me d'intorno accolti.

Muto li guato, e già il pensier tornando
Ne' suoi discorsi, colla man rimovo
I circostanti, e con lo sguardo errando
D' ogni lato, la cerco e non la trovo.
Dov'è? languido e fioco alfin domando,
Dov'è la madre? e tace ognun. Di nuovo
Chieggo, e fiero mi levo, e la discreta
Carità degli amici indarno il vieta.

In povero vicin tempio dall'ira

Ostil non tocco avean locato intanto

Umilemente su la nuda pira

Di poche pietre il corpo onesto e santo.

Giacegli gramo al fianco, e lo rimira

Il povero Melampo, che di pianto

Avea gli occhi suffusi, e ad or ad ora

Solleva il capo, si lamenta e plora.

Di molte turbe quivi convenute

Sotto la scorta del guerrier drappello

Bisbigliavan le vie dianzi sì mute;

Ciascun tornava al suo deserto ostello;

E frugando dell'arse ed abbattute

Case ogni lato, accolto in quel Sacello

Avean le salme d'alcun altro estinto,

E deposte nel mezzo al pio recinto.

V'era una madre dal dolore uccisa
Giovinetta col figlio alla mammella,
Una tigre, una Furia avria conquisa
La sua sembianza dilicata e bella.
Crudel ferro sul petto in empia guisa
Il caro pegno le trafisse, ed ella
Per l'immenso dolore al punto istesso
Spirò col labbro su la piaga impresso.

Crescea materia di comun lamento
Un generoso che a campar l'amico
Si lanciò tra le fiamme e vi fu spento
Vittima illustre dell'amor ch'io dico.
Lagrimavasi ancora il violento
Fato d'un veglio di valore antico,
Che giusto, umano, liberal, cortese
Tutti amò, Dio temette, e nullo offese.

Come il piè misi nella santa soglia

Tra quella di defunti atra corona,

L'altrui sventura, che la nostra doglia

Sospende, e dolco a compatir ne sprona,

Religion che pronta in noi germoglia

Nel disastro, e al pensier grave ragiona,

Sì mi scosser l'inferma anima anela

Che tutta cadde al mio furor la vela.

Sentii venendo nella sacra stanza,

Stanza augusta di Dio quanto più nuda,

La sua sentii presente alta possanza,

Che d'ogni umano affetto ci denuda.

Questo Dio degli afflitti una costanza

Par che nel petto allor m'infonda e chiuda,

La costanza del giusto, che la pace

Trae dagli affanni, inchina il capo e tace.

Oh necessaria agli infelici e cara
Religion! Tu davi al mio dolore
Sublime qualità, sì che l'amara
Piena non tutto mi sommerse il core.
M'appressai della madre all'umil bara,
V'affissi le pupille e di chi muore
Già mi stringea l'angoscia, ma le penne
Levò la mente al Cielo, e la sostenne.

Sorse intanto la notte e ricopria

Del benigno suo vel le lagrimate

Opre mortali, e ognun del tempio uscia

Di mestizia dipinto e di pietate.

Ma me nè forza nè pregar partia

Dalle care a' miei sguardi ed onorate

Spoglie, e là mi rimasi onde di duolo
Inebbriarmi a mio pien grado, e solo.

Le venerande tenebre rompea

Del sacro chiuso una lugubre e muta
Lampa; e la fioca luce orror crescea
Dai distesi cadaveri sbattuta.

Al nudo capo maternal facea
Letto una pietra, ed io su la sparuta
Fronte tenea le ciglia immote e fisse
Quasi aspettando che le sue m'aprisse.

Poiche alfin la solinga aspra mia cura
Fu di lagrime sazia e di sospiri,
O poter fosse della pia natura
Che tutti placa col pianto i martiri,
O fosse opra del ciel, me su la dura
Terra giacente con pesanti giri
Tale avvolse un sopore, e mi si fuse
Su gli occlii, che domati alfin li chiuse.

Ed ecco vera innanzi e luminosa

Starmi l'immago della cara estinta

Che i rai m'asciuga colla man pietosa;

E in soave d'amor voce distinta,

Figlio, disse, pon modo all'affannosa

Doglia, che offende il mio gioire. Io cinta

D'immortal luce in ciel mi godo, e quivi

Al senso alzata degli eterni Divi,

T'amo d'amore che in mortal non scende Intelletto, e di te con Dio ragiono, E in lui veggo il tenor delle vicende A cui tu resti, e di che lieta io sono. Ma sollevarne il vel mi si contende; Di conforti e d'avvisi unico dono Farti mi lice, e venni a ciò. Tu gli odi, E in cor li figgi di ben saldi chiodi.

Con questa speme al ciel beata io torno,
Più non lice indugiarmi: al tergo mio
Olezzante aleggiar sento del giorno
L'aura vietata che m'incalza: addio.
Sì dicendo mi cinse al collo intorno
Le braccia, e sparve in un balen, mentr'io
Per rattenerla a lei m'avvento, e a vuoto
Tornan le mani al petto e mi riscuoto.

Confortato mi desto, e coll'aita

De'già pronti compagni a dar mi volsi,

Duro officio! la tomba a chi la vita

Diemmi, e tutto al grand'nopo il cor raccolsi.

Pietosamente in parte crma e romita

Ne recammo la spoglia, e anch'io ne tolsi

Su queste spalle il peso, alle sante ossa

Anch'io scavai con questa man la fossa.

Io la calai là dentro; io sovra il letto
Dell'eterna quiete la composi,
Delle man giunte le fei croce al petto,
E i fior mesti di morte al crin le posi,
E dato il lungo estremo sguardo, e detto
L'ultimo addio, su i santi e preziosi
Membri gittammo della terra il velo
Pregando all'alma eterna luce in cielo.

Oh Malvina! al cader delle versate

Gementi zolle sul materno volto

Qual mi movesse assalto la pietate,

Alle labbra d'un figlio il dirlo è tolto.

Così sparir vid'io, lasso! le amate

Sembianze, e ancor le veggo, ancora ascolto

Il cupo suon della terra che piomba

Su quella fronte, e dentro mi rimbomba.



## I PITTAGORICI

## DRAMMA DI UN ATTO

RAPPRESENTATO

IN NAPOLI

NEL REALE TEATRO DI SAN CARLO

La sera del 19 marzo 1808.

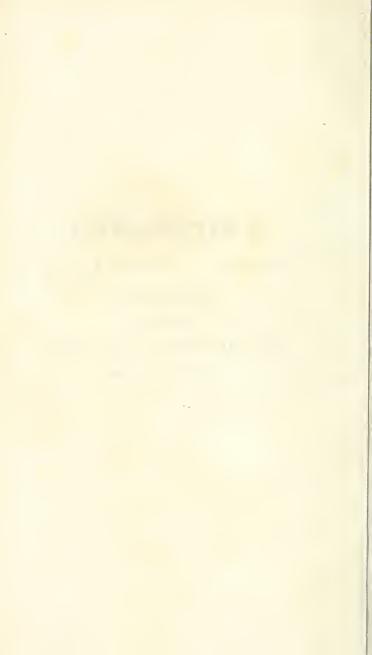

## NOTIZIE ISTORICHE.

E celebre in Jamblico la persecuzione esercitata da Dionigi di Siracusa, detto il Tiranno, contro i Pittagorici. La santità de' loro costumi era già per sè stessa grande motivo onde meritare le vessazioni di quel crudele: ma vi si aggiunse per maggior infortunio il pretesto della politica. L'impenetrabile velo che copriva i loro misteri mise il tiranno in gravi sospetti; per lo che risoluto egli di volere onninamente scoprire gli arcani d'una setta, le cui virtù spaventavano la sua coscienza colpevole, cominciò il barbaro a martirizzare i suoi settatori. Ma scorgendo che colla via de' supplizj nulla in bene gli riusciva, ricorse alla seduzione, e comandò a' suoi Generali di prender vivi quanti potessero di quegl'infelici, lusingandosi di guadagnare con allettamenti e promesse i loro segreti. Inutile tentativo. Tra i precetti pittagorici v'era una terribile legge, la quale, secondo Jamblico, obbligava ogn' individuo della setta a farsi trucidare anzi che cader prigioniero in mano al nemico; e la strage, che avvenne forzatamente d'una intera compagnia di Pittagorici su i confini di Metaponto, fè' conoscere che quella legge veniva rigorosamente osservata.

## INTERLOCUTORI.

LEOFRONO Capo de' Pittagorici

FILTEA e

BINDECO 

suoi figli

TEARIDE Generale di Dionigi

CLEOBOLO, e un altro PITTAGORICO senza nome

IL CORIFEO

CORO DI PITTAGORICI
CORO DI PITTAGORICHE

## **COMPARSE**

SOLDATI DI TEARIDE SOLDATI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA

La Scena è in Crotone nel celebre Liceo pittagorico.

## I PITTAGORICI

## SCENA I.

Bosco consecrato alle romite adunanze de' Pittagorici e diviso in deliziosi viali praticabili sul declivio di una collina, da cui discende serpeggiando un largo ruscello che traversa la selva. Da una parte atrio del Tempio, e statua d'Apollo Iperboreo, Nume speciale de' Crotoniati, e sotto l'atrio tavole ingombrate di varj istrumenti scientifici, e di volumi: pendono dalle pareti cetere ed armi d'ogni maniera, ed arnesi appartenenti alla ginnastica. Dall'altro lato la veduta del mare rotta dagli alberi che si alzano sul davanti; e in lontananza sporgesi sopra il mare il promontorio Lacinio, sulla cui cima sollevasi il famoso Tempio di Giunone Lacinia. La scena si apre agli ultimi crepuscoli dell' Aurora.

L'uno e l'altro coro;

FILTEA, INDI CLEOBOLO.

CORO

Della luce eterno fonte Scopri, o Sol, l'augusta fronte, Vieni il mondo a ravviyar. Morti, Vol. IV. FILTEA

Lieto s'apre e sente il fiore L'appressar del tuo splendore, Più soave il vento e l'onda Va la sponda a carezzar.

CORO

Della luce eterno fonte Scopri, o Sol, l'augusta fronte, Vieni il mondo a ravvivar.

FILTEA

Già dal mar che queto ondeggia Rugiadoso il Sol lampeggia; (Il Sole incomincia a spuntare.)

Già ritorna in sen la vita Più gradita a circolar.

coro degli Uomini Salve adorato

(All'alzarsi del Sole tutti si prostrano in atto di adorazione.)

Astro benefico.
coro delle Donne
Salve beato
Raggio d'amor.

TUTTI

Chi può mirarti

(Tutti si alzano.)

Nume bellissimo, E ricusarti Culto ed onor? (Il Sole s'innalza maestosamente, e a poco a poco si perde fra gli alberi della selva, mentre Filtea canta la seguente preghiera.)

FILTEA

O primo di natura
Scintillante ministro, alma del mondo,
Sole, ascendi ed esulta. A te dal verde
Suo grande altare invía la terra il sacro
Vapor de' monti e delle valli, e tutte
Redivive e festose
Ti rendon grazie le create cose.
Noi del saggio di Samo
Pacifici seguaci e discendenti
Ti adoriam riverenti. E tu rischiara
De' tuoi devoti il cor: le vic rivela
Dell'empio che c'insidia, e il pio proteggi
Nostro culto che l' alme accende e move
Ad amar tutti, e non temer che Giove.

TUTTI

Salve adorato
Raggio beato!
Chi può mirarti
E ricusarti
Culto ed onor?

FILTEA

Mai non surse più bello, Più limpido il mattin. Parmi un sorriso Dell'universo. Ali sia gioruo sì puro Di letizia presagio; e dopo tanta Nube di lutto alfin versi nell'alma Del mio dolente genitor la calma.

CLEOBOLO

A te padre, a noi sommo Moderator, Leofrono non volge Altro pensier che quello Di nostra sicurezza. E noi d'insidie Qui siam cinti e d'invidia, e di potenti Molti nemici.

#### FILTEA

A più temer mi sforza

Del mio german Bindeco
La partenza improvvisa. Ei di Crotone
Per comando del padre
Frettoloso si tolse: e nel lasciarmi
Mi abbracciò sospirando, e non sapea
Distaccarsi, e parca
Dirmi l'ultimo addio. La sesta aurora
Ecco già splende, ed ci non torna ancora.
Tutto annunzia, o mici cari,
Una qualche seiagura.

#### CLEOBOLO

E noi sapremo

Incontrarla, e gioirne. Ha i suoi diletti Anche il disastro, e dell'onesto oppresso La grand'arte è il soffrir.

#### FILTEA

Taci: venirne

Veggo il padre; nè mai Più turbato il mirai.

## SCENA II.

## LEOFRONO, e DETTI.

LEOFRONO

Fratelli, amici,
Figlia, v'abbraccio. Con voi sia la pace
Che ci niega la terra,
Ma non il Ciel. Torni ciascuno a' suoi
Placidi studi: il cor prepari ad alta
Prova imminente di costanza; e pensi
Che dell' avversa sorte
Emendar le ferite
Può la sola virtù. Figli, partite.

CORO

Da neri — pensieri
Oppresso è quel cor.
Gli sguardi son mesti,
Gli accenti funesti.
Partiamo — taciamo,
Rispetto al dolor.

## SCENA III.

## LEOFRONO E CLEOBOLO

#### LEOFRONO

Cleobolo, rimanti. Ho cose a dirti Funeste assai. Finor cauto providi, Che in questo santo asilo Non giungesse il rumor della ruina Che sul capo ci pende. Or sì palese Crebbe il nostro periglio, Che il tacerlo saria vano consiglio.

#### CLEOBOLO

Parla, signor, commetti
Alla mia fede il tuo segreto affanno.

LEOFRONO

Il Siculo tiranno,
L'empio Dionigi a desolar ritorna
La sventurata Enotria; e lo soccorre
D'oro e navi potente e di delitti
La perfida Cartago. Il mar di vele
Congiurate è coperto. Inique torme
Di feroci ladroni
Al carnefice tolti e alle catene,
Portan la strage su le nostre arene.
Cadde l'alta Caulona,
Cadde l'inclita Locri. Il ferro, il foco
Strugge i paesi. L'inimica rabbia

Cerca i petti più giusti. Altri è trafitto Dagli armati ribaldi. Altri è sbranato Dalla compra vil plebe: ed altri oh Dio! Da patibolo infame Sollevato e pendente Spira in mano de' rei l'alma innocente.

CLEOBOLO

Gelo d'orrore; e tremo
D'interrogarti . . . e dimandarti . . .

Il nome

Degl'infelici? Chi può dirli tutti! Spento è il chiaro Dorillo Onor dell'arti mute, e il più diletto Della natura confidente; è spento L'insegnator del nautico vangelo, L'immacolato Ecfanto; e Gipzio il sommo D'Astrea figliuol che sì profonda svolse La ragion delle pene; E Proro, e Cleosténe, E Dimante e Driante, anime tutte Pellegrine ed eccelse. Alii dove stavi, O Giustizia di Dio, quando sospeso Dalla punica antenna Fu l'inclito Agesarco? Al fatal nodo Porse il collo l'eroe con quella fronte Con che i nemici fulminava, avvolto Nei marittimi assalti. Alta da lungi Vider le rive spaventate, al vento

Ondeggiar la gran salma; e ne piangca Mesto il ciclo, e d'orror l'onda fremea.

La generosa vita

Tronca da laccio infame All'onda inorridita Diè senso di pietà.

E a te, re stolto e barbaro, Fu quell'illustre vittima Cagion di gioia, e stimolo Di nuova crudeltà.

CLEOBOLO

Atroce fatto! E tutta
Da questo solo impara
La Punica barbarie, e di Dionigi
La feroce viltà. Ma in tanto estremo
Che fia di noi? Qual Dio
Ne scamperà?

LEOFRCNO

Vernno. È lungi il solo
Che recarne potca secura aita,
L'invitto, il grande, il fortunato Archita.

CLEOBOLO

Ah! qual Nume nemico

A noi lo tolse; ed or nel maggior uopo

Lo ritien del Canópo

Su la sponda infedel?

LEOFRONO

Desio sublime

Di visitar la cuna Dell'umano saper. Oh se il crudele Nostro stato ei vedesse!

CLEOBOLO

E noi frattanto

Donde scampo sperar, se non ci viene Dall'armi tarantine? Armi felici . . .

LEOFRONO

E temute, e vittrici Finchè alla pugna le condusse il senno Del magnanimo Archita; e di lui prive, Armi vinte dal vinto, e fuggitive.

CLEOBOLO

Ma pur le sole in cui Una speme locar.

LEOFRONO

Nè tardo io fui

Ad implorarle; e ratto
Mandai Bindeco, il mio medesmo figlio
Con molti preghi ad affrettarle. Indarna
Queste cure finor. Niuna mi giunge
Di Bindeco novella. Armi non veggo
Liberatrici comparir. Di scampo
M'abbandona ogni speme. E fiera intanto
L'oste s'avanza; già possiede i gioghi
Dell'opposto Lacinio, ed improvvisa
Può dentro a queste mura
Morte portando penetrar sicura.

CLEOROLO

Miseri noi! Di nuovo Ecco il samio Liceo Inondato di sangue: ccco gli orrori Rinnovarsi e i furori Del barbaro Cilone.

LEOFRONO

E colpe ancora

Più nefande ed atroci. All'appressarsi Della regal masnada alzan la fronte Del tiranno gli amici: aperti e fieri Scoppian gli odj sepolti; e in noi dirette Son le prime vendette. Aggiungi a questo La pronta sempre al sangue ed al delitto Plebe insensata che già freme; e dimmi Qual ci resta salvezza.

CLEOBOLO

E non potrebbe

Una subita fuga?...

## SCENA IV.

IL CORIFEO con altri che accorrono costernati, e detti.

IL CORIFEO

Ah! siam perduti.

Signor, d'aste nemiche Circondato è il recinto, e violata La sacra soglia.

LEOFRONO

È questa,

Cleobolo, la fuga?

L CORIFEO
Armi son tutte

Del Re Siracusano, e le conduce Tearide.

LEOFRONO

Fratelli, ecco venuta L'ora de' forti. Di coraggio, e d'armi Ognun si vesta, e pronto Abbia pe' regni della morte un ferro.

(Partono correndo a cercare le armi.)
Venga adesso lo sgherro
Del re crudel.

# SCENA V.

TEARIDE con Soldati, un Ajutante di campo, e DETTO.

TEARIDE

Leofrono, ti reco
Del mio monarca il cenno. Assai del vostro
Sangue si sparse. Alla regal vendetta
La clemenza succede. Ognun di morte
Qui deponga il timor. Viva, ma venga
Meco captivo.

LEOFRONO

Noi captivi? E dove?

TEARIDE

Dove al re piace.

LEOFRONO Al fier Dionigi? il sangue Dei trueidati al varco Di Metaponto ancor non t'ebbe appreso Che qui legge è il morire, anzi che darsi Vivo in man del tuo sire? Olà.

## SCENA VI.

Compariscono i Pittagorici tutti armati e in fiero contegno.

#### LEOFRONO

Venite,

Figli, e chemenza del tiranno udite. Vita si dona a patto, Che prigionieri al re Dionigi andrete. Figli, amici, fratei, che rispondete?

CORO

Non sostiene — ritorte — e catene
(Con grande fierezza.)

Chi di morte — paura non ha.

Al protervo — che trarmi vuol servo
Questo brando risposta farà.

(Mettendo tutti la mano sopra la spada.)

TEARIDE

(Che fieri sensi!)

LEOFRONO Udisti?

Qui di Marte del par che di Sofia L'arte s'apprende; e acuti sono i ferri Come i pensieri.... Mi conforta, o figli, L'alta vostra fierezza. Itene, e quando Ne chiamerà l'onore Saprem tutti insegnar come si muore.

cono

Non sostiene — ritorte — e cateue Chi di morte — paura non ha.

(Partono.)

## SCENA VII.

### LEOFRONO E TEARIDE.

#### TEARIDE

(E del Samio son questi i mansueti

(Al suo compagno sotto voce.)

Placidi alunni? E vivo
Vuole il re nelle mani
Pur Leofrono stesso? Io nol potrei
Inviar che cadavere. Si tenti
Più dolce via.) Non venni,
Leofrono, alle stragi, e mel divieta
Il medesmo mio re. Ma d'un sospetto
Liberarlo convien.

Spiegati.

Il velo

Che su i vostri si stende Sacri misteri, offende L'alta ragion di stato.

LEOFRONO

Egregio in vero

Timor di stato, un culto Che universal benevolenza insegna, Che riunir procura Co' celesti i mortali, e far del mondo Una sola città.

TEARIDE

Qualunque ei sia,
Svelarne è forza i tenebrosi arcani.

A chi?

TEARIDE

Al mio prence.

LEOFRONO

Ed il silenzio invitto

Di Timica e di Millio infra i tormenti, Del tuo monarca non corresse aucora L'insensato desio?

TEARIDE

Sentir ne fece

Anzi il valore e la saggezza. Arcano Fra gli strazj taciuto Non fu mai innocente; e circospetta La prudenza de' re dee non veduta Tutto veder. Non più. Leggi, e risolvi.

(Gli consegna un foglio.)

De' tuoi cari in tua mano Pon la vita e la morte il mio sovrano.

(Parte.)

## SCENA VIII.

### LEOFRONO solo.

È la vita e la morte

De' miei più cari in mio poter? Leggiamo.

Dionigi a Tearide. Sospendi

Contro i seguaci delle Samie scuole

Ogni atto di rigor. Giura in mio nome

A Leofrono pace ed amistade,

E tesori, ed onori, ove di stato

Quetando la ragion, venga egli stesso

De' suoi misteri a disgombrar la benda,

E volontario prigionier si renda.

Se lo ricusa, all' interesse mio

Svenali tutti. Addio.

Svenali tutti? — E per salvarli il erudo

Vuol ch'io mi renda, io stesso

Sacrilego ed infame?

## SCENA IX.

FILTEA, coro delle Donne, e DETTI.

#### FILTEA

Ah padre amato,

Dunque è ver?... Non m'ascolta, e pensieroso

(Resta in qualche distanza.)

Medita un foglio.

LEOFRONO

Sacrilegio orrendo

(Credendosi solo.)

Tradir del culto i sacri arcani. Infamia Darsi in mano al nemico, e aver nel puguo Libero un ferro.

FILTEA

Ei freme, e manifesta

L'alma in tumulto.

.LEOFRONO

Che farò? Se vado,

(Come sopra.)

Rompo la legge; se rimango, io sono De' miei più cari l'assassin.

FILTEA

Che mai

Tra sè discorre addolorato e mesto?

LEOFRONO

Ho risoluto. — È questo L'unico mezzo... Simular... piegarsi... Soffrir d'infame l'apparenza, e fido Alla legge morir.

FILTEA

Morire?

(Avanzandosi sbigottita.)

LEOFRONO

E donde

(Ricomponendosi, veduta Filtea.)

Questo terror? Che trova

Di sì tremendo nel morir la figlia Di Leofrono?

FILTEA

Ohimè! Che guisa è questa

Di favellar? Qual fiera Idea ti scorre per la mente?

LEOFRONO

Hai core

(Pigliandola per la mano, e traendola in disparte.)
Per udirla e tacer?

FILTEA

Gelo a quei detti,

Ma pur favella. Mi darà fortezza La tua presenza

LEOFRONO

Ascolta dunque... (Oh ciclo!

Che fo? Se parlo, la trafiggo).

FILTEA

Incerto

Tu mi guardi e confuso. Entro il pensiero Vai cercando gli accenti; Parlar vorresti e di parlar paventi.

Che pensi? Che temi?
Deh parla, signore,
Mi cresci terrore
Tacendo così.
Se meco tu brami
Divisi i contenti,
Dividi, se m'ami,
Pur anco i tormenti:

Sia teco infelice Chi teco gioì.

CORO

Deh parla, signore:

Tu squarci quel core

Tacendo così.

LEOFRONO

(Giusto è il suo prego: nè fraudarla io deggio Del merto, che ne' casi avversi e duri Acquista la virtù). Care sorelle,

(Alle Donne del coro.)

I dolor, che possiede Il cor d'un padre, libertà vi chiede.

CORO

Già torna sereno (Ritirandosi.)

Degli occhi il baleno:

Pietà della figlia

Già il padre sentì.

(Parte.)

# SCENA X.

## LEOFRONO E FILTEA.

LEOFRONO

Stringo in poco gran cose, Mia diletta Filtea. Più non ci resta Che un istante alla morte.

FILTEA

Ahi che dicesti?

Un istante alla morte?

### LEOFRONO

E senza speme

Di scampo. Or dimmi. Se il morir d'un solo Fosse bastante a riscattar la vita Di noi tutti; rispondi: Non offriresti, non daresti, o figlia, Tosto il tuo sangue?

FILTEA

Ah si: se tutto il chiede (Con nobile rassegnazione.)

La salvezza comun, tutto son io Pronta a versarlo.

LEOFRONO

E se chiedesse il mio?

Tu cangi di color? Rispondi.

FILTEA

Ah padre!

Se perderti a tal prezzo io ti dovessi, Ne morrei di dolore; Ma direi...

LEOFRONO

Segui.

FILTEA

Oh Dio! mi manca il core.

LEOFRONO

Dunque al fato mi cedi. A placar l'ira Della sorte rubella Una vittima basta, ed io son quella.

FILTEA

Tu? Ma come? perchè?

LEOFRONO

Tutto ti svelo

L'orrido arcano. Capital sentenza Contro noi pronunciò l'empio Dionigi, A deviarla il crudo Mi vuole ostaggio volontario; e intanto Tale un patto propon, che inadempito Fia decreto di morte.

FILTEA

E tu?

LEOFRONO

Decisi

D'accettarlo, e ingannar la sua speranza.

FILTEA

E vuoi?...

LEOFRONO

Darmi in sua forza.

FILTEA

E non rammenti

Della legge il divieto?

LEOFRONO

A me enstode

Di vostre vite, a me primiera legge È la vostra salvezza,

FILTEA

Oh Dio! nè pensi

Che la delusa rabbia

Del monarca omicida...

### LEOFRONO

Figlia, il tuo padre sa morir. T'affida.

(Con dignità.)

FILTEA

Misero! É qual ti credi Da ciò profitto ricavar?

LEOFRONO

Nol vedi?

L'ire addormento del fellon: sospendo La sentenza mortal: tempo vi acquisto Agli esterni soccorsi; o spazio almeno Ad una pronta fuga.

FILTEA

E chi potrebbe

Te perdendo fuggir?

LEOFRONO

Fuggiva Archippo,

(Con forza.)

Fuggia Liside, il grande
Educator d'Epaminonda, e intanto
Tra fiamme e spade scellerate il muto
Pittagora spirava, e degli alunni
Sorrideva alla fuga. E a me pur anco
Sarà dolce il pensar, che la mia morte
A' miei fratelli è vita; e che morendo
Lascio intera a' miei figli
L'eredità de' valorosi, un nome
Che un di fra l'ire della sorte e l'onte
Farà loro portar alta la fronte.

FILTEA

Oh Bindeco! oh lontano Sventurato germano! al patrio lido Tornerai, chiederai alla sorella:

Dov'è il mio padre? E io misera Che mai risponderò? Risponderan le lagrime.

LEOFRONO

No questo pianto, ah no! Digli ehe un gran dovere Il suo padre adempi; che innanzi al mio Posi il bene di tutti, e che per tutti Al suo cor raccomando Questo esempio d'amor. Digli che sempre Ben si spende la vita Per la virtù tradita, Per la santa amistà. Digli che in questo Sentimento divin tutta consiste La castità de' nostri Dogmi sublimi, e che gli amici in terra Son tesoro del ciel. Non gli abbandoni Dunque il mio figlio; per lor viva e speri Un termine agli affanni, un qualche Nume Vendicator del sangue Degl' innocenti. Ah sì: volgi dall'alto. O sommo Iddio, lo sguardo Alla dolente Italia tua: soccorri Ouesta bella infelice: il reo punisci Carnefice scettrato Che il sen le squareia, e fa con empie spade D'urli e pianti suonar le sue contrade.

Rendimi il figlio mio: Qua grida un padre, e freme.

FILTEA

Rendimi il padre mio:

Là grida un figlio, e geme,

LEOFRONO

Di disperati accenti,

FILTEA

Di flebili lamenti,

A DUE

Tutto risuona il ciel.
Su i petti esangui intanto
Versa la patria il pianto,
E lagrimando irrita
L'ira del re crudel.

LEOFRONO

Ma l'ombra pallida Del giusto ucciso Dall'urna squallida S'innalzerà.

FILTEA

E sul re stesa La man tremenda, La regia benda Gli strapperà.

LEOFRONO

Sicure allor le madri Abbracceranno i figli.

FILTEA

Allor festose

S'infioreranno il crin le ausonie spose.

E sull'odiato
Trono spezzato
Lieta la terra
Esulterà.

# SCENA XI.

LEOFRONO, FILTEA, a l'uno e l'altro coro che accorrono costernati da varie parti.

### IL CORIFEO

Signor che fai? Con molta mano armata Tearide ritorna. Ed a qual fine?

A trucidarci? Qui la morte è il riso
Del coraggioso, che sul fianco ha un ferro
Dell'onor suo custode. A trarci forse
Prigionicri? No, mai.
Peggior di morte al saggio
È l'onta del servaggio e tu lo sai.

### LEOFRONO

Freno all'ardor soverchio. A minacciarvi Tearide non viene Nè morte, nè catene. — Io son di tutto Conscio appieno, e ciò basti. Ite tranquilli A incontrarlo voi stessi, e l'onorate Come nemico generoso. Andate.

(Partono gli Uomini per eseguire il comando.)

Cleobolo.

CLEOBOLO

Signor.

LEOFRONO

Poni la tua

(Sotto voce per tutto il seguente breve dialogo.) Su questa mano, e di tacer mi giura E d'obbedir.

CLEOBOLO

Lo giuro.

LEOFRONO

Alto dovere

Lungi mi chiama. Insin ch'io torni, adempi Tu le mie veci. E se al cader del sole Non mi rivedi, col favor dell'ombre Precipitate ogn'indugiar, fuggite, Salvatevi.

CLEOROLO

Signor . . .

(Stupefatto.)

LEOFRONO

Taci: ti vieto

L'interrogarmi: adempi il cenno. Il resto Nulla rileva.

CLEOROLO

(O ciel! che arcano è questo?)

## SCENA XII.

TEARIDE accompagnato dai Pittagorici.

TEARIDE

Risolvesti?

LEOFRONO

Risolsi.

TEARIDE

E accetti?

LEOFRONO

Accetto

Del tuo monarca il generoso invito.

TEARIDE

Lieto il farai.

LEOFRONO

Lo penso. Intanto illese

Da militari offese

Andran, lo spero, e queste mura, e quanti Qui son racchiusi.

TEARIDE

Non temer: li rende

Liberi il tuo partir.

LEOFRONO

Dunque si tronchi

Ogni dimora.

TEARIDE

Andiam.

LEOFRONO

Figlia, nascondi

(In disparte a Filtea.)

Quell' imbelle dolor, nè il mio disegno Col tuo pianto tradire.

FILTEA

Oh Dio!

(Coll'accento dell'estremo dolore)

Fa core. -

Addio per sempre. — Andiam.

(A Tearide con cenno furtivo.)
Il corifeo

Ferma, signore.

(Nel momento che Leofrono con Tearide incamminasi per partire, i Pittagorici, che già si erano insospettiti, gli si parano davanti, e risoluti si oppongono alla sua partenza.)

Un funesto mistero
Tu ci nascondi. Dove vai? Che tenti?
Per noi tu solo alla perfidia esporti
Del tiranno? Alla sacra
Tua persona risparmia
Questa orrenda ignominia, orrenda a tutti
Più che la morte. Omai rimovi il velo

Di questo arcano, o non andrai.

TUTTI

No. 110.

(Con fermezza, e con enfasi.)

Lo non andrò? Chi fia

(Con maestà, e nobile sdegno.)

Che qui mel vieti? Chi ardirà del vostro
Duce i consigli esaminar? Rientri
Nel rispetto ciascun. Tremi del mio
Provocato rigor. Pensi che muta,
5'io non la sciolgo, è qui ogni lingua, e chiusi
Tutti i pensieri. E voi parlaste? E voi
I miei disegni osaste
Indagar minacciando?
Date libero il passo: io vel comando.

FILTEA

Misera! ognuno abbassa Riverente gli sguardi, e si riti;a.)

Il COIRFEO

(Quell'aspetto, quell'ira, Quel favellar mi sbigottisce.)

LEOFRONO

Alline

Riconosco nel vostro
Pronto obbedire i figli mici. Venite,
Figli al mio seno e il vostro padre udite.
Il crudele, in che siamo
Stato di cose, a me, che vi son capo,

Un gran dovere impone, e palesarlo Non lice a me, nè a voi cerearlo. Io vado Ad eseguirlo, e nell'andar vi porto Tutti nel cor. Shandite ogni sospetto D'ignominia per me. Tutto tra poco Vi fia palese. Questo solo intanto Saper vi basti, che onorato io corro A salvarvi, o miei cari, a darvi un pegno Del tenero amor mio. Numi possenti, Cui piacque di mandar povera e nuda La virtà su la terra in compagnia Della sventura, a voi, Giusti Numi, consegno e raccomando Questi infelici. Su lor vegli il vostro Sguardo pietoso. E se minaccia irato Qualche disastro il fato, eccovi il capo Di Leofrono, o Dei. Tutto in me scenda Il furor del destino avverso e rio; Ma su i miei figli... Ah! qui si piange. Addio. (Si copre il volto col manto per nascondere

(Si copre il volt<mark>o col</mark> manto per nascondere la sua commozione, e parte rapido con Tearide. Tutti restano in atteggiamento di dolore e d'ammirazione.)

# SCENA XIII.

### TUTTI senza LEOFRONO.

Il CORIFEO

M'agghiaccia lo stupor.

Un PITTAGORICO

Sugli occhi ho il pianto.

Il CORIFEO

Qual mai disegno è il suo?

Il PITTAGORICO

Fatal disegno,

Qualunque ei sia. Là su quel sasso vedi Tutta cospersa del pallor di morte La povera Filtea.

Il CORIFEO

Vedi in gran doglia

Cleobolo sepolto

Celar l'affanno colla man sul volto.

Il PITTAGORICO

Che sarà mai?

Il CORIFEO

Fratello, un rio sospetto

Nel pensier mi balena. Io vo' da lungi Leofrono seguire.

Il pittagorico
Ed io son teco.

Il CORIFEO

Vieni.

Il PITTAGORICO

Andiam.

Il corifeo Santi Numi, ecco Bindeco.

Sorgi Filtea. Compagni, alzate il grido Della gioia: è Bindeco.

# SCENA XIV.

BINDECO frettoloso, e DETTI.

FILTEA

Oh fratel mio!
(Correndo ad abbracciarlo.)
BINDECO

Sorella, amici, liete nuove. Il padre Dov' è? Si cerchi. Ov'è? Sappia che giunse L'aspettato soccorso.

Oh giusto Cielo!

Le collegate schiere
Con raddoppiato passo superando
Del Neéto la riva,
Sono improvvise di Croton comparse
Sotto le mura. È nostra
La porta Tarantina, e scelta mano

Di coraggiosi ad occupar va il ponte Dell'Esaro.

CLEOBOLO

Corriam. Vieni, Bindeco,

Vieni; gli è tempo di salvarlo ancora.

BINDECO

Chi?

CLEOBOLO

Il tuo padre.

BINDECO

In periglio?

CLEOBOLO

Estremo.

BINDECO

E dove?

CLEOBOLO

Nelle man de' nemici.

BINDECO

Oh Dio! che sento!

Come? quando?

CLEOBOLO

Il momento

Non è questo d'inutili parole, Ma d'ardire e di fatti. Egli è perduto, Se più si tarda.

BINDECO

All'armi dunque: il ferro

Snudate, o prodi, e il bellicoso carme I nostri petti infiammi.

TUTTI

All'arme, all'arme.

BINDECO

Su questa giurate

(Stendendo la spada nuda.)

TUTTI

Salvarlo, o morire:

(Stendendo le punte de' ferri verso quella di Bindeco.)

BINDECO

Lo seudo toceate,
coro degli Uomini
Già pronte son l'ire.
(Percuotendo gli scudi con strenito.)

TUTTI

Di sangue un torrente Crotone vedrà.

FILTEA

Va, pugna da forte.

(A Bindeco.)

BINDECO

Guerrieri.

(Incamminandosi a passo marziale.) coro degli Uomini

Siam teco.

(Seguendo Bindeco.)

coro delle Donne Va, sprezza la morte, coro degli Uomini Sul brando la reco.

(Alzando le spade.)

CORO delle Donne
Propizio, clemente
Il Cielo sarà.

CORO degli Uomini
Di sangue un torrente
Crotone vedrà.

(Partono seguitando a cantare dentro la scena gli ultimi versi.)

# SCENA XV.

FILTEA, E CORO delle Donne.

### FILTEA

Numi del ciel, se non giuraste eterno
Fra' mortali il trionfo
Dell'iniquo sul giusto, ali voi pietosi
Difendetemi il padre. E tu, gran figlio
Di Latona e di Giove,
Che Licio e Delio altrove, e qui chiamarti
Godi Iperborco: tu che degli altari
Immemore di Delfo, e degli eccelsi
Gioghi di Cinto risonar fai l'arco
Per le selve Japigie, e di Crotone
Sei primo Iddio: difendi i tuoi divoti,
Lucido Nume, nè patir che sia
A lacrimar costretta
La diletta ad Apollo Itala gente.

CORO

Propizio, elemente Il Nume sarà.

FILTEA

Vibra il dardo fatal, che un di trafisse Della montagna Etnea Gli orridi fabbri. È sangue loro il sangue Del rio che ci persegue. E tu rinnova, Gran Dio, l'antica prova e fa palese Che la virtù temuta Non è perduta del tuo stral possente.

CORO

Propizio, clemente Il Nume sarà.

FILTEA

Sì, lo sarà. Già sento
Su gli omeri divini
L'aurea faretra risonar; già veggo
Dalla destra immortale
Sprigionarsi lo strale. Udite, udite
Lo strepito dell'armi, udite il grido
Della vittoria. Il Dio per noi combatte,
E ai nostri prodi ardire
Ministra, e l'ire nella pugna ardente.

CORO

Di sangue un torrente Crotone vedrà.

FILTEA

Ma dall'alto del colle, Che signoreggia la città, discende Rodope frettolosa, e porta impresso Il giubilo sul volto. E ben che rechi Rodope cara? che vedesti?

RODOPE

È vinto

Lo stuol nemico.

FILTEA

E narri il vero?

RODOPE

Ei fugge

Precipitoso, e per obbliquo calle
Del Lacinio si perde entro la valle.
Dalla cima io lo vidi
Di quella balza io stessa, e le nemiche
Divise ravvisai.

# SCENA XVI.

CLEOBOLO frettoloso, e DETTE.

CLEOBOLO

Filtea, sorelle ...

FILTEA

Cleobolo . . .

CLEOBOLO

Vincemmo.

FILTEA

E il padre?

CLEOBOLO

È salvo.

FILTEA

E Bindeco?

CLEOBOLO

Trionfa.

FILTEA

Oh giusti Numi!

Udiste il pianto alfin degl'infelici.

CLEGBOLO

Avvisati i nemici
Dell'arrivo de' nostri avean del porto
Già precise le vie, presti a far fronte
Dell'Esaro sul ponte. Impetuosi
Gli assalimmo, e ferimmo. In un momento
Tutti fur sgominati. E che potea
Solo ai misfatti e alle rapine usato,
Nei perigli d'onor compro soldato?

FILTEA

E il padre?

CLEOBOLO

Il padre prigionier frattanto Venia condotto al porto, ove già pronta La prora l'attendea Che portarlo dovea. Quando improvviso Sopraggiunse Bindeco. Unqua uon vidi Più fiero aspetto. Lo rendea furente La paterna pietà. Lampo era il guardo, Lampo la spada, e ratto Ogni colpo una morte. E dalla strage Il prode non cessò finchè eaduto Negli amplessi del padre, e rotto al fine

Di natura agli affetti ogni ritegno, Fra il pianto del piacer tacque lo sdegno.

FILTEA

Oh valoroso!

CLEOBOLO

Osserva,

Vedi aspersi di nobili sudori Appressarsi cantando i vincitori.

# SCENA XVII ED ULTIMA.

coro di pittagorici; poi BINDECO e LEOFRONO in mezzo ai vittoriosi confederati.

CORO

Viva il padre, viva il forte, Che sè stesso a rie ritorte Pe' suoi figli condannò.

FILTEA

O fratel mio!

BINDECO

Sorella!

Eccoti salvo il genitore al seno.

FILTEA

Oh padre!

LEOFRONO

Oh figlia!

A TRE

Oh me selice appieno!

Non intende il mio contento Chi non vide il mio tormento. Sol perfetto — è quel diletto Che il dolore preparò.

CORO

Viva il padre, viva il forte, Che sè stesse a rie ritorte Pe' suoi figli condannò.

LEOFRONO

Figli, fratelli, nel vedervi alfine
Tolti a rischio mortal, sento nel petto
Raddoppiarsi la vita. Oh quanto è dolce
Questo momento! Oh quanto
Dalla verace e pura
Gioia è lontan chi non conosce il pianto,
Nè visitato è mai dalla sventura.

BINDECO

Amato padre, a liberarti il Cielo Un portento operò.

LEOFRONO

Deh narra, o figlio,

Dilegua lo stupor che tutti aucora M'ingombra i sensi, e dinne Come fuor d'ogni speme al nostro scampo Improvviso accorresti.

BINDECO

Volai, come imponesti

Ad implorar l'aita Del bellicoso Tarantino: esposi Gli atroci fatti, e le nefande stragi Del barbaro Dionigi: armi pregai,
La ragione invocai
Del comune interesse;
Ricordai le promesse; e tutti indarno
Cadeano i preghi. E che sperar? lontana
Era l'alma del campo, il grande Archita:
Era infranta, avvilita
La soldatesea. Nelle destre a tutti
Languian le spade, in cor l'ardire, e appena,
Costernati e perplessi,
Parean bastanti a conservar sè stessi.

LEOFRONO

Or vedi come, o figlio,
Dalla presenza e dal valor d'un solo
Tutta talor d'un popolo dipende
La forza e la virtu. Sordo alla voce
De' nostri mali il Tarantin, chi dunque
Dal letargo lo scosse?

BINDECO

Un grido, o padre,

Un subitaneo grido
D'incredibile fama, che dicea
(È disse il ver) comparso all'improvviso
Il salvatore dell'Enotria terrà,
Il sospirato Archita.

LEOFRONO

Eterni Dei!

Giunto Archita?

BINDECO

Nel porto

Di Minerva Idruntea. Fu questa Diva, Sua compagna fedel, che al guardo il tolse Del Punico pirata; ed al governo Della prora sedea l'onnipossente Sua fortuna.

Oh prodigio!

A questa voce

Che sonora e veloce Si diffuse per tutto, armi gridaro Le città tutte quante, armi l'Irpino, Il Messapio, il Lucano, il Salentino; E d'ogni parte allora Il ferro balenar; tutti abbracciarsi, E accorrere e affollarsi La gioventù feroce, e ripetendo Quel terribile nome Chieder pugna e volar. Ciò che far seppe Lo vedesti, signor. Vedesti ingombre Di strage ostil le vie. Fugge l'avanzo Della ciurma regal. Lieta e superba Del ritornato eroe leva la fronte L' Enotria tutta, e spera. Dalla spada e dal senno assicurata Di tanto duce, ritornar beata.

Alla speranza in seno,
O patria mia, respira;
Rimira — il ciel sereno,
Apri alla gioia il cor.

Veglia il fatal guerriero Sul tuo destino, il sai. E tu sarai — lo spero Bella e felice ancor.

CORO

Veglia il fatal guerriero
Su questo suol che l'ama,
Che figlio suo lo chiama,
Suo padre, e suo signor.

LEOFRONO

Suo signor? Qual segreto Fremer di sacri affetti a questa idea Mi ricerca le vene? Al mio pensicro Qual nuovo si presenta immenso Archita Misurator del mondo, e degli oppressi Vendicator?

### BINDECO

Padre . . . Ei non ode, e tutto Di profetica luce Gli sfavilla il sembiante.

### LEOFRONO

Ah! nel futuro
Io son rapito. Agli occhi mici si squarcia
De' secoli la benda. Alla mia voce
Sposate, o figli, il suono
Di vostre lire, e il mio
Furor seguite, chè in me parla un Dio.

CORO

Taci, o mar; tacete, o venti: Non turbate i sacri accenti. (Comincia la musica instrumentale, che accompagna costantemente tutta la scena, e varia i suoi tuoni al variare de' metri poetici, e de' sentimenti espressi ne' versi.)

### LEOFRONO

O bella amica del valor, divina
Itala donna! Più non dir che lento
Dorme il gran Giove su la tua ruina:
Ecco, ei si sveglia; e trema il firmamento.
Voi, che, spente le sue forme native,
L'uccideste, sparite. Ella rivive.

CORO

Taci, o mar; tacete, o venti:
Non turbate i sacri accenti.

#### LEOFRONO

Quante, ohimè! piaghe avean fatte al bel seno L'ire civili, e la diversa legge! Or d'una sola la costringe il freno, Sola un'alma l'avviva, e la corregge.

#### BINDECO

Oh giardin di natura, almo terreno, Italia mia, qual Dio sì ti protegge?

BINDECO & FILTEA

Qual Dio spegne de' tuoi l'antica guerra?

Un Dio disceso ad emendar la Terra.

Nella destra ha lampi e fulmini;

Nella manca il palladio arbor gentile.

Se si sdegna, è nembo, è turbine;

Se placato sorride è un Sol d'Aprile.

Al vinto umile

La man distende;

N'obblia le offese,

Scettro gli rende.

Ma del perdono

Passato il segno,

Passa de' perfidi

Pur anco il regno.

E di quel Grande al cenno il serto augusto Vola sul crine a scintillar del Giasto.

BINDECO

Oh beata l'età, Che sul trono vedrà Quel Giusto assiso!

FILTEA

E il regno del terror Farsi regno d'amor Di pace e riso.

LEOFRONO

Le corde, o figli, in tuono irato; e il mio Furor seguite, chè in me parla un Dio.

CORO

Fremi, o mar; fremete, o venti: Secondate i fieri accenti.

LEOFRONO

Ve' che di Giove il fulmine Piomba dall'alto, e solve Con vorticoso turbine L'orribil seggio in polve: Ve' che poi sorge un trono
Di pace e di perdono.
Un' adorata il preme
Non so se Donna o Diva.
De' popoli la speme
Ne' suoi be' rai si avviva;
E al piè sovrano Amore
Depon d'Ausonia il core.

BINDECO

Oh beata l'età, Che sul trono vedrà Tal Donna, o Diva!

FILTEA

E il regno del terror Farsi regno d'amor Su questa riva.

LEOFRONO

E tu mente di Giove, alma Sofia,
D'onte carca e d'accuse andrai tu sempre
Lungi da' regi? Ah no. Dalle ruine
Delle Samie dottrine
Tu risorgi più bella a canto al Giusto
Dal Ciel promesso, ed al suo fianco adduci
La diva verità. Sciogliete il canto,
Itale genti: la verace amica
De' regnanti è sul trono:

A TRE

E appien compiti i nostri voti or sono.

Fortunato il re che al raggio

Dell'augusta verità

Riunir sa forte e saggio La Giustizia e la Pietà.

TUTTI

A suoi danni invan raduna Le procelle rea fortuna: Copre invan gli eterei campi D'atre nubi il denso vel.

Scoppia il nembo, e mugge il tuono: Ma s'innalza immoto il trono; E più bello il fanno i lampi Della folgore crudel.

## ANNOTAZIONI

## AI PITTAGORICI

PAGINA 293, v. 10.

Ti adoriam riverenti. E tu rischiara ecc.

Les Disciples qui vivaient en commun, se levaient de très-grand matin - Après avoir passé une robe blanche et extrêmement propre, ils prenaient leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés jusqu'au moment où le soleil se montrant à l'horizon, ils se prosternaient devant lui, et allaient chacun en particulier se promener dans des bosquets riants, ou des solitudes agréables. Voyage du jeune Anacharsis, chap. 75. Chi ama di sapere quanto studio ponevano i Pittagorici nella Musica, legga il cap. 25 di Jamblico. Quintiliano su questo così lasciò scritto nel lib. 9, cap. 4. Pythagoreis certe moris fuit et quum evigilassent animos ad lyram excitare, quo essent ad agendum erectiores; et quum somnum peterent, ad eamdem prius lenire mentes ut siquid fuisset turbidarum cogitationum componerent.

## PAGINA 298, P. 16.

L'invitto, il grande, il fortunato Archita.

Non fu Archita grande soltanto nella geometria, nel calcolo, nell'astronomia, nella metafisica, nella meccanica, ma ben anche nella politica e nella milizia. Creato autocrata, ossia imperatore della Magna Grecia egli comandò sette volte gli escreiti, e sempre fu vittorioso, e signoreggiò la fortuna sottomessa e obbediente alla forza di quell'altissimo ingegno, e all'efficacia di un animo deliberato, irremovibile, ed operoso. Per punire l'invidia e l'ingratitudine de' suoi concittadini avendo Archita una volta abdicato il comando dell'armi, l'esercito fu disfatto. Tornò egli alla testa dei vinti, e i vinti tornarono vincitori. Vedi Diog. Laerzio Vita di Archita, e il commento del Menagio l. vin segm. 79.

## PAGINA 299, v. 24.

#### Del barbaro Cilone.

La prima persecuzione sofferta dai Pittagorici fu quella di Cilone potente e pessimo Crotoniate. Costui per vendicarsi dell'essere stato pe' suoi superbi costumi escluso dalla società di que' saggi, suscitò conro di essi una popolare sollevazione, nella quale perì lo stesso Pittagora con tutti i discepoli che seco trovavansi, tranne Archippo, e quel Liside celebratissimo, che rifugiatosi in Tebe, fu poi l'educatore di Filippo e d'Epaminonda.

#### PAGINA 301, v. 13.

. . . . Al fier Dionigi? il sangue Dei trucidati ecc.

Questo fatto viene minutamente descritto da Jamblico al cap. 31, e il racconto messo in parcle italiane termina così: Niuno di essi (Pittagorici) si lasciò prender vivo dai satelliti (di Dionigi); ma tutti si fecero trucidare, e tutti spontaneamente e volentieri perirono secondo i precetti della loro setta.

## PAGINA 304, v. 9.

Di Timica e di Millio infra i tormenti, ecc.

Questi due Pittagorici marito e moglie, i soli che per sorpresa rimasero prigionieri, furono mandati sotto buona cautela a Dionigi, il quale gli accarezzò, e promise loro beneficenze ed onori, e a Millio stesso l'amministrazione del regno, purchè iniziarlo volessero nei sacri loro misteri. Tutto indarno. Millio morì muto e magnanimo fra i tormenti. Timica rimasta sola, e perchè gravida, temendo che il dolore non la facesse parlare, si tagliò co' denti la lingua, e la sputò in faccia al tiranno. Jamblico cap. 31.

PAGINA 325, v. 3.

Vibra il dardo fatal, che un di trafisse ecc.

Racconta la favola che Giove sdegnato contro Esculapio perchè richiamava in vita gli estinti, lo spense col fulmine; e che Apollo padre di Esculapio spense con gli strali i Ciclopi per punirli d'aver fornito a Giove la folgore che l'avea privato del figlio.

PAGINA 332, v. 13.

Misurator del mondo, ecc.

Te maris et terrae numeroque carentis arenae Mensorem cohibent, Archyta, etc.

Hor. Od. 28, l. r.

## COMPONIMENTO POETICO

PER LA PROMOZIONE

ALLA SACRA PORPORA

DI SUA EMINENZA IL SIG. CARDINALE

## GUIDO CALCAGNINI

DE'MARCHESI DI FUSIGNANO DELL'ALFONSINE ec. ec.



#### PER LA PROMOZIONE

#### ALLA SACRA PORPORA

DI SUA EMINENZA IL SIG. CARDINALE

## GUIDO CALCAGNINI

DE' MARCHESI DI FUSIGNANO DELL'ALFONSINE ec. ec.

Nell'ora che dell'altre è più vicina All'ultima del giorno, allor che il Sole Già corre nell'atlantica marina,

Come guidarmi spesse volte suole La fantasia patetica, che gode Recarsi in parti taciturne e sole,

Verso la porta orïental, che s'ode Nomar da quel Profeta, a cui di spada Fe' la testa troncar l'iniquo Erode,

Io l'erculea lasciando ampia contrada Incerto e a capo basso il piè traca Per la cheta del muro ombrosa strada.

- Ivi i miei passi ad incontrar si fea Il romito silenzio, onde su l'alma La pace malinconica scendea.
- Ma dolce era il pensier, dolce la calma De' miei spirti, e piovea dolce riposo Ristorator dell' agitata salma.
- Dunque tacito in vista e pensieroso

  Dopo breve cammin sopra la sponda

  Col fianco io m'adagiai d'un margo erboso.
- Il sottoposto tremolar dell'onda, Il fresco orezzo, e dell'auretta il fioco Placido susurrar tra fronda e fronda,
- L'opache piante, il solitario loco Sul ciglio mi fermâr languido e lento Involontario il sonno a poco a poco.
- Cadea poggiato su la manca il mento, Quando alle braccia non so chi mi piglia Scuotendo il capo chino e sonnolento;
- E una voce all'orecchio (oh meraviglia!)
  Dormi, gridò, figliuol d'inerzia? omai
  Apri, io son che ti chiamo, apri le ciglia.
- All' urto, al grido le pupille alzai, E un alato garzon mi vidi innante Ch' avea del Sole su la fronte i rai.
- Io dalle chiome al piè tutto tremante Rizzai le membra; e non temer, diss' Egli In gentil soavissimo sembiante.

- Grande e bella cagion vuol ch' io ti svegli: Alzati, e vola. Al fin di questi accenti Mi ravvolse la mano entro i capegli (1):
- E le forti battendo ali lucenti Ratto si spinse come stral dall'arco, Che lascia indietro men veloci i venti.
- O aure, o nubi, col gravoso incarco Del mio fral non vi prenda onta e disdegno Se per la vostra regione io varco.
- Dall' ima terra spettator qua vegno
  D'ammirabili cose, e al mondo chiare
  Andrauno, se il mio dir di fede è degno.
- Tratto in aria pel crin lungi mancare, E fuggir mi vedea l'erte montagne, Le cittadi, le valli e l'ampio mare.
- Le nuvole fau largo, e le compagne Nebbie pendenti ovunque alzo la faccia Per l'immense del ciel vuote campagne.
- Del fulmine passai sopra la traccia, E tacque il cupo rimugghiar de' tuoni Di spavento ministre, e di minaccia.
- Si chetarono i nembr, e le tenzoni Dell'irate procelle, e il tempestoso Terribile furor degli aquiloni.
- Ma pur sentia di zolfo, e di nitroso Bitume odor sì gravi, e sì fetenti, Che mi divenne il respirar penoso.

- Ivi caldo di sdegni onnipossenti Scende il l'adre de' Numi in sua virtude A fabbricarsi le saette ardenti.
- Ira e Vendetta colle braccia ignude Gli stanno a fianco, e orribili rimbombi Getta d'intorno la percossa incude.
- All'alternar de' spaventosi rombi
  Tremano i monti per timor che presto
  La ruinosa folgore giù piombi.
- Pien di ribrezzo valicai per questo Sentier sparso d'orrori, e di paura; Finchè il fosco lasciando acre funcsto
- In parte giunsi più serena e pura, Onde tosto d'olimpo ogni confine Luminoso m'apparve oltre misura.
- Mia Guida il volo su la cima al fine Fermò di bianca nuvoletta, e intanto Dalla man forte sprigionommi il crine.
- Io gittava pur gli occhi in ogni canto Impaziente omai per lo desio Di saper perchè ascesi alto cotanto:
- Quando un batter di palme, un mormorio D'ale commosse, un sibilar di manti, E tal voce dal Sol scender s'udio:
- Fate plauso, o comete, o mondi erranti, Fate plauso al gran Guido, o Cherubini, O Superne Potenze, o Troni, o Santi.

- Odi come fra gaudi almi e divini,
  Disse il mio Duca, del tuo Guido in cielo
  Suona il nome sul labbro ai Serafini.
- Leva su gli occhi, e vedi: il denso velo (2) Che lo sguardo mortal tienti impedito Già ti sgombro davanti, e già ti svelo
- L'insolito chiaror dell'Infinito. Così dicendo sopra le pupille Di croce un segno mi formò col dito.
- Poscia d'incontro alla gran luce aprille, E dentro vi trascorse un chiaro fiume Di vibrate ardentissime faville.
- Io possente di vista oltre il costume Allor lo sguardo avvalorato e forte Fissai nel centro dell' immenso lume.
- E dall'ampie dei cicli eccelse porte Calar di forme angeliche io vedea Splendente innumerabile coorte,
- E seggio adamantino in cui sedea Un che l'aspetto di diaspro in guisa, E il piè simìle all'oricalco avea (3).
- Dal suo volto seren spinta e divisa Faceagli al capo un' iride contorno D'alma luce, che gli occhi imparadisa.
- Santo, gridar gli Eletti a lui d'intorno, E Santo, Santo replicar sentissi Per ogni parte, e raddoppiossi il giorno.

- Montr' io ben ferme in quei fiammanti abissi Tenea le ciglia, col fragor del vento Uscir del trono un' altra voce udissi:
- Scendi, Spirto di Dio, dal firmamento, E al magnanimo Guido alfin s'appresti Delle porpore sacre il vestimento.
- Al gran cenno tremar gli archi celesti, E lo Spirto di Dio tosto si mosse Alto recando le purpuree vesti.
- Al cospetto di tutti egli le scosse, E apparver dell'Agnel puro innocente Del vivo sangue colorite e rosse.
- Gli Angeli allor la faccia riverente Incurvaro dall'uno, e l'altro lato, E tai sciolse parole il gran Sedente:
- Chi sarà, che l'Eroe del meritato Manto ricopra ancor tinto e verniglio Del sangue sparso dall' Agnel svenato?
- Surse a quei detti dell'eterno figlio

  La più amabil virtude, e tutta umile

  Si trasse in mezzo del divin Consiglio.
- Bella più che mai fosse in dolce stile Così prese a parlar questa soave Di pacifico Amor madre gentile.
- Se non è il mio pregar molesto e grave Coll'ostro il merto io fregierò di Guido, Io che del cuor di lui tengo la chiave.

- Non chieder s' ei mi sia tenero e fido: Alma sì mansueta, alma sì cara Dio gli donò per mia delizia e nido.
- Da me, gli dissi, o mio Diletto, impara, Ch' io son nell' umiltà fonte d'amore Fonte d'affetti avvivatrice e chiara.
- Ei tosto alle mie voci aperse il cuore, E lietissima dentro io vi calai Come su l'erbe il mattutino umore.
- La tranquilla nel volto io gli spirai Schietta soavità di paradiso, Finchè tutto in me stessa il trasformai.
- Così pur seppi di Francesco al viso Sommi accoppiar di gentilezza i pregi Onde fosse ogni cor vinto e conquiso;
- E l'oneste maniere, e gli atti egregi Che il fer caro ai Camauri, e al transalpino Genio guerrier d'Imperatori e Regi:
- Per tacer che buon padre, e cittadino Vide un giorno fidate alla sua mano Della patria le leggi ed il domino.
- Ma oh quanto grata io resi al Vaticano, E a voi partenopee rive gioconde L'interezza, e il candor del suo germano!
- Sorga il Sebeto dalle placid' onde, E narri che per lui sempre più bella La pace germo liò su le sue sponde.

- A lunghe cure io l'avvezzai per quella, E l'invitto Francesco, e Carolina De' suoi saggi pensieri ancor favella.
- Carco di glorie poi la tiberina Spiaggia il ritolse in mezzo alla speranza Di rubiconda porpora latina.
- Ei ch' ha tutta di me la somiglianza, Ei che fu mansueto, ei che felice Oggi dell'ostro allo splendor s' avanza,
- Mi richiama al suo fianco; e a me non lice, A me che l'esaltai, di questo dono Farmi una volta a lui dispensatrice.
- Così parlava: dalle labbra il suono
  Dolce qual mele uscia d'ogni suo detto:
  E l'alto Nume che sedea sul trono,
- Poichè sospinto da increato affetto L'ebbe sul volto mille baci impressi, Con un sorriso se la strinse al petto.
- Più innamorati i Serafini anch' essi Alternàr gareggiando amabilmente Santissimi fra lor baci ed amplessi.
- A sì tenere cose anch' io presente Mi scossi, e o quale nel mio sen si sparse D'inessabili gaudi almo torrente!
- Ecco frattanto un gran silenzio farse, Ecco un' altra virtude, e rispettosi Gli Angeli indietro al suo passar tirarse.

- Affabil vista avea, sguardi amorosi, Sette stelle sul petto, c l'ignea faccia Di tre vivaci ardea raggi focosi.
- A lui che incontro le stendea le braccia, Ah, disse, insiem cogli altri il pregar mio, Clementissimo padre, udir ti piaccia.
- Ti parla la Pietà: quella son' io Ch'ai mortali laggiù larga proveggio Le grazie, i premi della man di Dio;
- Ed or che a Guido prepararsi io veggio Conveniente al merto aurea mercede, A parte d'onor tanto entrar ben deggio.
- Pargoletto era ancor, che alla mia fede Tu il consegnasti; e dietro i passi miei Sul cammin di tue leggi ei mosse il piede.
- Prova sovente del suo core io fei, (4)

  Lo passai per le fiamme irrequiete

  E scoprirne una macchia io non potei.
- A lui per le notturne ombre secrete Venia furtiva; ed egli orando intanto Togliea dagli occhi il sonno e la quiete.
- Oh quante volte mi chiamò col pianto Mescolando i sospiri, e non sapea Che invisibile ognor m' avea d'accanto.
- Io da lontano il suo pensier vedea, Io gli purgai la lingua, e al cor sincero Sempre il labbro fedel corrispondea.

Lusinga a lui gl'illustri avi non fero: Chi seguace è di Cristo e d'umiltate Sprezza l'ambizion del sangue altero.

Lungi fumose immagini pregiate.

Di queste in vece io gli additai le belle

Della gran genitrice opre onorate.

Parlo di Caterina, a cui le Stelle La mente sollevar sì, che lontana Fu dai confini di natura imbelle.

Vedila or come al Ciel la via si spiana, E calpesta fra chiostri ogni fallace Gloria, flagel della superbia umana.

Onde romita, e in radunar sagace I tesori celesti attende il giorno Di salir gli astri, e chiuder gli occhi in pace.

Ma scritto è in ciel, che i sacri omeri adorno Delle lane di Tiro il figlio amato Dal Tevere al suo sen faccia ritorno.

E questo è il di laggiù tanto aspettato, Del figlio i pregi, e della madre al fine I caldi voti a coronar serbato.

Veggo i monti esultarne, e le colline, Veggo più vaghi delle sfere i rai Scintillar per le pure aure turchine.

E me che col desio spesso affrettai Queste a giugner sì lente ore gradite Tacita nel comun plauso vedrai?

- Venga la bella Emula mia, venite Meco, o Virtudi più sublimi e conte, E omai la generosa opra compite.
- Qui tacque, e tutte festeggianti e pronte Corsero le Virtudi, e in gentil atto Tre volte e quattro si baciaro in fronte.
- Corse la Carità, che un cuor già tratto Dalle sue fibre nella man si stringe Da vivissime fiamme arso e disfatto.
- Corse la Speme, che le terga accinge D'infaticabil ale, e verso il cielo Gli sguardi confidenti ognor sospinge.
- Corse la Fè, che sotto bianco velo Della faccia ricopre i bei candori, Ed innalza la Croce, ed il Vangelo.
- Dietro a queste seguian l'altre minori, Venerabil corteggio! e in dolci gare Venian fastose de' secondi onori.
- Rise il gran Nume in riguardar le care Figlie del suo chiarissimo intelletto; E fatto cenno di voler parlare,
- Ecco, lor disse, il vestimento eletto,Voi recatelo al Giusto, al Mansueto,A lui che tutte vi racchiude in petto.
- E giunte ai piedi del buon Pio, che lieto; Fa di sua vista il Tebro, e che prescritto Al sacro impero dal divin decreto

- Per pietà, per giustizia, e core invitto Di me solo minor mostrarsi, e fido Della mia Sposa custodisce il dritto,
- Dite che prima io gli accomando e affido L'eredità di Cristo, e poi che chiede Amplo ristoro il faticar di Guido.
- Dite, che così brama il Dio che siede Sul seggio adamantin, Dio che il sembiante Ha di diaspro, e d'oricalco il piede:
- Tal parlò l'infallibile Tonante, E parve a udirsi la sua voce un prono Cader di strepitosa onda sonante. (5)
- Allor di lampi, e folgori dal trono Un improvviso nembo si disciolse Misto al fragor di procelloso tuono. (6)
- Ohimè qui troppa luce i rai m'avvolse, Ohimè qui sparve il ciclo, e su lo stesso Margo, d'onde l'ignoto Angel mi tolse,
- Dalla beata visïon oppresso

  Steso fra l'erbe mi trovai qual era.

  Vidi il Sol moribondo, e a lui d'appresso

Volca la Notte uscir tacita e nera.

## NOTE

(1) Et apprehendit eum Angelus Domini in vertice, et portavit eum capillo capitis sui. Dante, C. 34, v. 35.

(2) Aspice: namque omnem quae nune obducta tuenti

Mortales hebetat sensus, et humida circum Caligat, nubem eripiam.

Virg., Æn. l. 2, v. 604.

- (3) Et qui sedebat similis erat aspectu lapidis jaspidis, et iris erat in circuitu sedis. Apoc., C. 4, v. 3. Et pedes ejus similes aurichalco. Ibid., C. 1, v. 15.
- (4) Probasti cor meum et visitasti nocte: igne me examinasti, et non est inventa in me iniquitas. Psal. 15, v. 4.
- (5) Et vox illius tamquam vox aquarum multarum.

  Apoc., C. 1, v. 15.
- (6) Et de throno procedebant fulgura, voces et tonitrua.
  Apoc., C. 4, v. 5.



# L'INVITO A NICE

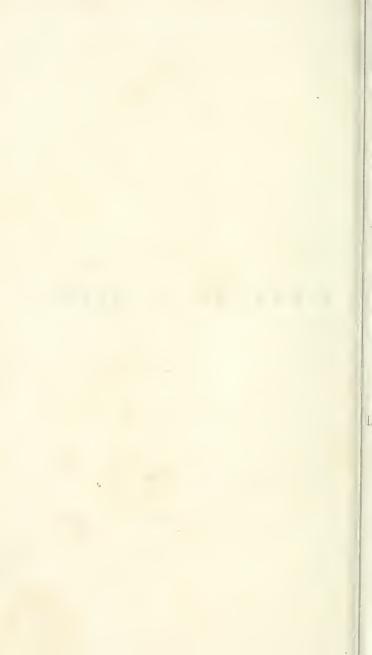

## L'INVITO A NICE

Dunque sempre stancar l'avide ciglia
Vorrai di Giulia su le carte, o Nice?
E tanta al cor pietade ti consiglia
Questa bella dell'Alpi abitatrice?
Non biasmo io già la brama che ti piglia
Di saper quanto avvenne a l'infelice:
Duolmi solo, o crudel, che i pensier tui
Non cangi ancora coll'esempio altrui.

Lascia l'amara istoria, e cerca alquanto
Fra men lugubri idee calma e diletto.
Potrai dimani seguitar col pianto
La sventurata al nuzial banchetto,
E mirar come in lei pugni frattanto
Di consorte, e d'amante il doppio affetto;
Mentre di qualche lagrimosa stilla
Tu bagnerai leggendo la pupilla.

Or ad altro io ti chiamo, or che il cortese
Espero amico, e le stelle cadenti,
Lasciando le dïurne opre sospese,
Persüadon la veglia, ed i contenti,
Laddove il liberal Genio Borghese
Operator di splendidi portenti,
Offre al guardo di Roma in bel giardino
Spettacolo giocondo e pellegrino.

Taccia chi gli orti, e il lucido castello
D'Armida csalta, e d'Alcina fallace,
Chè d'essi alcun non era così bello,
Lodovico, e Torquato, in vostra pace.
Nessun li vide, e sol l'ascreo pennello
Li pinge altrui per quello che gli piace.
Qui d'ognun l'occhio è giudice sincero,
Nè può la lode recar onta al vero.

Vieni: del fiume le propinque rive
Ardon di faci, che fugata han l'ombra.
Vieni, e dal core omai le intempestive
D'onor malnoto gelosie disgombra.
Le maggiori del Tebro inclite Dive
V'accorron tutte; e tu d'orgoglio ingombra
Di queste in compagnia ti lagnerai,
Se alle Ninfe minori immista andrai?

Felice età dell'oro, in cui non anci.

Di precedenza il nome si sapea!

Sul cespo istesso allor posare il fianco

Questa Ninfa si vide, e quella Dea,

E su l'erba con piè libero e franco

L'una coll'altra carolar godea.

Perì sì bel costume, e nelle cose

Il Fasto poi la differenza pose.

La prima volta il nome udissi allora
Suonar di cavalier, di cittadino.
Surse il mutuo disprezzo, e spinse fuora
Chi minor fu di sangue, e di destino.
Passò di ceto in ceto, e giunse ancora
La bassezza a tentar del contadino.
Così disparve l'uguaglianza bella,
E di lei non si seppe più novella.

Ma dell'uman costume il vario errore

Tu conosci, o mia Nice, a parte a parte.

Della tua Giulia il caro precettore

Suol di queste vicende ammaestrarte,

Quand'egli di Valais fra il mesto orrore

D'alta filosofia sparge le carte.

Quindi che tutto è pregiudizio intendi,

E ad esser dotta, e non superba apprendi.

Pur se temi che qui la femminile

Vana alterezza ne ritragga offesa,

(Chè del secolo è d'uopo alla servile

Legge piegarsi, e conservarla illesa)

Depon la gonna, e in abito gentile

D'imberbe giovanetto t'appalesa.

Togli all'orecchio quelle gemme, e annoda

Le bionde trecce in ondeggiante coda.

Batavo lin sul petto in due si fenda,

Sul petto che ogni cor pone in periglio.

Coprati il capo un cappellin che stenda

Una dell'ale sul confin del ciglio,

E scuoti indica canna, da cui penda

Fiocco alla moda del color di miglio.

Fingi poscia l'andar, che dal Tamigi

Sembri stranier venuto, o da Parigi.

Ma vano è il mentir veste e portamento,
Chè il tuo bel volto non terrassi ascoso.
Su te dal capo al piede e cento e cento
Vedrai fissar lo sguardo curioso,
Ed il vetro accostare all'occhio attento
Per ravvisarti l'Abatin vezzoso,
Che me scorgendo poi tuo condottiero
Dirà: guarda d'Euterpe il cavaliero.

D'insolito piacer tutto agitarse,

E della giunta tua beltà far fede

Vedrai frattanto il loco, e rinfiammarse

L'aria dovunque tu rivolgi il piede;

E dall'onda con trecce umide e sparse

Anch'essa uscir la Naiade che siede

Custode al fonte, che nell'ampia vasca

In larga pioggia zampillando casca.

Mille repente incontro ti verranno
Silfi leggiadri, e Silfidi che snelle
Nel bel Recinto svolazzando vanno
Con dolce gara in guardia delle Belle.
Molti all'ingresso ad aspettarti stanno,
Chè li prevenne il tuo fedele Arielle,
Famoso Silfo, che per tua ventura
D'amor nel regno la tua sorte ha in cura.

Nobile è il suo natale, e sesso e volto
Egli ebbe pria di donna di capriccio;
Servì Belinda sul Tamigi, e molto
Pianse con essa sul rapito Riccio;
Passò quindi alla Senna, ed ivi avvolto
Stette gran tempo in qualche affar massiccio,
Poichè fur tosto al suo pensier fidate
Le tolette più illustri ed onorate.

Ma sazio poi della follia francese,
Degl'incostanti ed affettati amori,
Venue errando in Italia, e più d'un mese
Passevvi inoperoso, e senza onori.
Qui alfin, mia Nice, a custodir te prese,
Le tue fettucce, i nei, le spille, i fiori,
E a' suoi fratelli ei diede ora avvertenza
Di star pronti di Nice all'accoglienza.

Son dugento, e non più, li destinati
Dal sollecito Arielle a starti appresso.
Gli altri volano in altro affaccendati,
Chè tutti non han poi l'ufficio istesso.
Parte nei grandi lampadar' gemmati
Veglia in difesa d'ogni rio successo,
Cauti osservando che incivile assalto
D'aura le cere non ammorzi in alto.

Parte la luce in tondi vetri e tersi
Di colorate linfe orna, e recinge.
Essa passando per gli umor diversi
Ne rapisce i colori, e in lor si tinge,
E or verdi, o rossi, ed or turchini o persi
Soavemente a l'occhio li sospinge.
Parte su vaghe seriche pitture
Scherza intorno a ridevoli figure.

Altri d'aspetto placidi e modesti
Seguon donna gentil dolce di volto,
Dolce d'occhi e d'accenti, e in negre vesti
Per la cognata che gli Dei le han tolto.
Tali gli amori un di confusi e mesti
Per le vie d'Amatunta in drappel folto
Seguian vestita a bruno Citerca,
Che sull'estinto Adon egra piangea.

Altri (e son i più destri) intorno stanno
Assistenti al danzar con gelosia.
Bóccoli e piume assicurando vanno
Con lunghe spille ovunque d'uopo ci sia,
Onde le Ninfe nel saltar che fanno
Non le sforzino a uscir di simmetria.
Quale ha in cura i pendenti, e qual sul petto
Si riposa di fior sopra un mazzetto.

Ma che pro, se non ponno il lusinghiero
Sguardo impedir d'un periglioso amante?
Se una parola, un riso menzognero
È spesso i cuori a scompigliar bastante?
Se il sangue si ceu unto ad il pensiero
Ad un infido, a una davante?
Se uno strignero davante?
Se uno strignero davante impegna
In nuovi lacci.

Tu non per questo ricusar la danza,
Chè il ricusarla può dolerti assai.
Forse qui mesti e privi di baldanza,
I traditi amatori incontrerai;
Non degnarli d'un guardo, e fa sembianza
Di non averli conosciuti mai.
Pietà non merta chi fedel pretende
Una bella d'amor nelle vicende.

Io lo so, chè sul fiume eridanino
Tai cose m'insegnò prima Amarille.
Accolto poscia sotto il ciel latino
Un'altra volta le imparai da Fille,
E se palese or leggo il mio destino
Nel raggio ingannator di due pupille,
Apprenderò tra poco anche da Nice,
Che bella e insiem costante esser non lice

Ma non sperar ch'io poi pianga, o crudele, Il danno di trovarti alfin spergiura.
Il danno sarà tuo, che un cor fedele Perdi, e solo di me fia la ventura.
Rompere non m' udra colle querele Gli alti silenzi della notte oscura;
Ch'io tranquillo, e col piè senza catene, Farò ritorno in Pindo alle Camene.

Lo voglio di coturno allor calzarmi,
E d'altro sert) cingermi la fronte,
Chè sazio io son di pastorali carmi,
E dei mirti di Flacco e Anacreonte.
Di me maggiore io già divento, e parmi
Che d'Ippocrene si dilati il fonte,
Parmi che cresca la montagna, e metta
Vicino al sole la superba vetta.

Corbi di Pindo, che d'invidia macri,
Disonor del santissimo Elicona,
Mordete i cigni con rostri empi ed acri,
Come il villan desio vi punge e sprona,
Tentate indarno di strapparmi i sacri
Lauri che al crin mi fanno ombra e corona:
So che inerme mi dite, e sol dell'arco
Sol della lira altrui sonante e carco;

Ma se inferma è l'etade ed il consiglio;
Il tergo è armato di robuste penne;
Nè fia ch'indi le svella il vostro artiglio;
Che temerario a minacciar mi vennc.
Con questo il petto mio l'urto e il periglio
Spesso affrontò dei venti, e lo sostenne;
E con queste varcar più in alto io spero
Al crescere degli anni, e del pensiero.

Benchè or vana è la speme, ora che assiso
Stommi con Nice d'un bel mirto al rezzo,
Dannato d'un sospiro, o d'un sorriso
A bilanciar minutamente il prezzo,
Nè fra' mendaci incanti d'un bel viso
A tante fole, a tanti nulla in mezzo,
Sciorre m'è dato sull'ascree pendici
Un canto degno dei Borghesi auspici.

Magnanimo Signor, di versi eletti
Io largo dono se nol sai ti deggio.
Tu le fresch' onde de' Pincian boschetti
Schiudi al mio dolce vespertin passeggio.
Ivi spesso fra i grati ermi ricetti
Cultor romito delle Muse io seggio,
L' estro invocando, che col suon dell' onda
S' ode cheto venir tra fronda e fronda.

In canto, e allor si fermano a sentire
Gli augei sui rami; e le Dee boscherecce,
Da questo e da quel lato per udire,
Traggono il viso fuor delle cortecce;
E senza paventar gli assalti e l'ire
Dei Fauni arditi, lisciansi le trecce,
Dando grazia al Signor prima del loco,
Poscia al poeta che le desta un poco.

Ma torneran confuse a rinserrarsi

Dell' albero natio dentro la tana,

Quando vedran dalla città versarsi

Cocchi e destrier per tutta la Pinciana,

E trascorrere, fremere, affollarsi

La popolosa gioventù romana

Laddove in tëatral circo il Piacere

S' offre in vaghe moltiplici maniere.

Questo suo largo nobile girone,
Che saldo nel terreno il perno innesta,
Va d'un destrier di legno a cavalcione
Sospinto a cerchio da man forte e presta:
Le frecce al fianco ha nel turcasso, e pone
Attentamente la sua lancia in resta;
Ed or infilza i discendenti anelli,
Or vibra il dardo in sferici cartelli.

Chi monta sopra una capace barca,
Che da due tronchi ciondolando pende,
E d'allegra brigata ingombra e carca
Da poppa a prora or sale in alto, or scende.
Chi sopra il raggio d'una rota varca
Rapido all'ara, e penzolon la fende,
O la persona d'equilibrio tolta
Va rotëando in vaga giravolta.

Tal forse, ma serbata ad altro uffizio,
È nell' Inferno d' Issïon la rota,
Che laggiù per l'altissimo giudizio
Non fia che resti un sol momento immota.
Folle! che tenta vïolar l'ospizio
Di Giove, e non sa come egli percota.
Vittima ei giacque degli eterni strali;
"Imparate pietà quinci o mortali.

Ma mentre io parlo, tu i virili arnesi
Già vesti, o Nice, e un Damerin già sei.
Andiam: nei nuovi vestimenti presi
Quanto splendi più bella agli occhi miei!
Andiam: tu sempre coi pensieri intesi
A tramar frode, a guadagnar trofei,
Cercherai negl'inganni e nell'amore
Al deluso tuo vate un successore.

Ed io, se grazia un bel desire impetra,
Farò di più sublimi idee tesoro,
Onde questo emendar su miglior cetra
Mal affrettato aganippeo lavoro,
Ed il gran Genio di Borghese all' etra
Alzar su l'ali d'un bell' inno d'oro;
Genio che ogni altro avanza, e signoreggia,
E quel di Cassio e d'Adrïan pareggia.

# CANZONE ODE E INNI

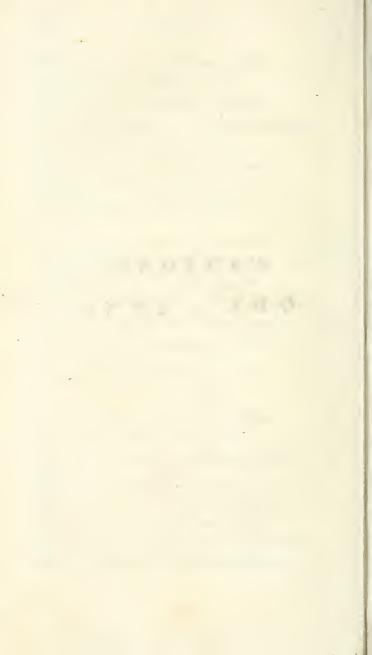

### CANZONE

## AD AMORE

Lasciami in pace, Amor. Per lo sentiero Del ciel tutto non anco Due volte rinnovò la luna il corso, Dacchè dopo il servir d'un lustro intero Lo spirto infermo e stanco Fece alla prima libertà ritorno. De' mici sospiri ancor tepide intorno Van l'aure, e i piè profondamente impresso Serbano il solco della tua catena. Di mia sofferta pena Fanno ancor fede il rio, l'antro, il cipresso Ove il nome sì spesso Di lei segnava, che sul fiume u' giacque L'arso Fetonte a morte mi spingea, Se del Tevere all'acque A sottrarmi dall' empia io non correa. Ahi che la calma del mio cor fu breve! Si dilegnò dal petto Come lampo di luce desïata, Che la selva trascorre incerto e lieve,

E il pellegrin soletto Si duol del raggio passeggiero, e guata. Perfido Amor, tu all' alma affaticata Nuovi stenti prepari e nuovi affanni, E mentre Bacco dai domati Eoi A seppellir tra noi Torna del verno fuggitivo i danni. Tu fai vento coi vanni Alle fiamme sopite, e una donzella Di sembianze m'additi alme e celesti, Che dall' Arno la bella Sponda latina a innamorar traesti. Su la neve del collo intatta e viva Sparsa ell' avea la bruna Sua chioma, e il capo avvolto in crespi veli. Dalle vesti il bel seno un poco usciva, Come candor di luna Che dalle nubi tremula trapeli. Dal più puro dei cieli Io la credea discesa, che mortale Già non sembrava, e ponea l'occhio attento Agli omeri d'argento A risguardar se vi spuntavan l'ale. Sua bocca liberale Di sorrisi era si gentili e bei, Di sì soavi angeliche parole, Che avria per l'aria i rei Nembi dispersi, e in ciel fermato il Sole.

Un freddo un foco allor mi corse al core,
Che il piede instupidito

Mi tremò sotto, e il volto scolorossi. Tentai tre volte palesar l'ardore, È tre volte smarrito L'accento ch'era per uscir fermossi. Ma da segreta intelligenza mossi Parlaron gli occhi, e con sguardo languente Emendando il tacer del labbro avaro L' interno disvelaro Alla nemica mia stato dolente. Ella il vide, e repente Partì, quasi sdegnando la crudele D'un mortale i sospiri, e certo è degna Più che Leda e Semele Che Giove istesso amante ne divegna. Partissi; e al corto arnese, al portamento A le forme imitando Del primo ciel la cacciatrice Diva, Che lascia in dietro men veloce il vento, Cervi e damme stancando Del volubile Eurota in su la riva, Fra la baccante gioventù festiva De la bella progenie di Quirino Sovra cocchio dorato ella comparve.

Girò le luci, e parve Un paradiso aprir quando vicino Trasse il volto divino.

Arser l'aure d'intorno, e d'amor tocchi Volaro a lei da cento palchi i euori, Che scritto era in quegli occhi: Io son cosa celeste; ognun m'adori,

Stuol frattanto d'illustri lusinghiere Alme figlie del Tebro Per la contrada sopraggiunge e passa. Tutte legan di bende forestiere Il crin prolisso e crebro, E qual Greca ti sembra e qual Circassa. La bionda capigliera in giù si lassa Negligente cader su i bianchi petti, Bianchi qual fresca neve che in solinga Rupe il vento sospinga Quando il gelo imprigiona i ruscelletti. Volano i zefiretti A lambir quelle chiome e que' bei volti, E innamorati li vorrian rapire: Ma non hanno gli stolti Del robusto Aquilon l'ali e l'ardire. Pur vista sì leggiadra ed improvvisa Non d'intero diletto Potea far dono all' anima meschina, Ch' essa tutta d'amor vinta e conquisa In traccia d'altro oggetto Correa già dal suo corpo pellegrina. Indarno grida la ragion reina E la riehiama da sentier sì torto, Che la voce alla misera non giunge Corsa già troppo lunge. Indarno questa cetra al fianco io porto Dolce un tempo conforto Nei travagli d'amor; chè la possanza Langue del suono, onde nel cor mi venne

Dolce un tempo speranza D'alzarmi all' etra su gagliarde penne. N'è tua la colpa, Amor. Tu in me lentato Hai l'apollineo spirto, E la forza ch' io bebbi ai fonti ascrei. Forse, o crudo, al tuo carro incatenato L'allôr cangiando in mirto Solo i tuoi canterò dardi e trofei? Non fia: l'aura che vien dalli tarpei Mäestosi dirupi un suon robusto Mi chiede e degno di romana orecchia, Or che torna la vecchia Felice età del fortunato Augusto, Mercè di lui che al giusto Forte braccio del provvido Fernando (1) Commise il fren della difficil Roma, Perchè nato al comando Ei sa porle le mani entro la chioma. Vè come per lui tutta ella s'allegra E al venerato impero Piega la fronte al mondo sì temuta, E nella gloria d'ubbidir rintegra Il dolce onor primiero Della vantata libertà perduta. Vè come esclama, e Padre lo saluta Dovunque passa; ed egli le sorride, Qual sorride il gran Giove in lieto volto De' Numi al popol folto, Che beato d'intorno a lui s'asside. L' atro allor non gli stride

Fulmine in pugno, ma gli giace al piede Dimenticato e freddo, onde secura La terra esulta, e vede

Di fior vestirsi il colle e la pianura.
Canzon, dal tuo cammin lungi tu vai.
Del magnanimo Eroe cui Roma applaude
Dir tutta non potrai
La meritata laude,

Se Amor che l'estro intorbida e confonde Non mi sgombra la cetra in cui s'asconde.

# NOTA

(1) S. E. Reverendiss. Monsig. Ferdinando Spinelli Governatore di Roma.

#### IN OCCASIONE DEL PARTO

DI S. A. I.

### LA VICE-REGINA D'ITALIA

E DEL DECRETO XIV MARZO

#### SU I LICEI CONVITTI

## ODE GENETLIACA

Fra le Gamelie vergini
Curatrici divine
Del regal parto, e roride
D'eterna ambrosia il crine,
Qual negli arcani e taciti
Claustri gran Diva folgorando appar?

O del nemboso Egioco
Armipotente figlia,
Ti riconosco al cerulo
Baleno delle ciglia,
E all'ondante su gli omeri
Peplo, che l'Erettée nuore sudâr.

Ma dove, o Dea, dell'Egida

Son l'idre irate, e i lampi

Dell'asta che terribile

Scuotea di Flegra i campi

E l'alte mura Iliache,

Quando i Numi fería braccio mortal?

Armi, risponde, e turbini Nella Rutenia lutta Cessi all' Eroc che fulmina L'acre Scita; nè tutta, Nè tutta ancor sul barbaro Del vincitor ruggì l'ira fatal.

Su la redenta Vistula
Gli prepara Bellona
I procellosi alipedi
E boreal corona
Tolta a due fronti, e fulgida
Del sangue che l'avara Anglia comprò.

E qui vengh'io, non cupida
Di battaglie e di pianto,
Ma inerme, e di pacifici
Studi amica e del canto
Che a far più lieti i talami
Di Reïne al ciel care Ascra insegnò.

Da questa Cuna, ov'anspice
Fecondità s'asside,
E alla pensosa e trepida
Donna Regal sorride,
Primo de' fior porgendole
La bruna che spuntò nunzia d'april;

Da questa Cuna espandesi
D'alta clemenza un raggio,
Che i mesti padri esilara,
Tolti i figli all'oltraggio
Di povertà, che al misero
Chiude le forme d'ogni idea gentil.

Germe d'Eroe, che il pubblico
Voto già vinse, e l'ira
Placò del Fato Ausonico,
Apri i begli occhi, e mira.
Disse: e tosto spontance
Su i cardini le porte ecco suonar;

Ecco avanzarsi, ed ilari
Raggiar celesti aspetti:
E si diffonde un subito
Odor per gli aurei tetti,
Che Numi annunzia, e insolito
Già del petto gli avvisa il palpitar.

Primiero, e Iddio bellissimo,
Favella il patrio Amore:
Cara di Dei progenie,
È tuo di tutti il core:
Salve. E libava un tenero
Bacio al bel labbro che le Grazie aprîr.

De' lieti studi il Genio
Dicca secondo: I regni
Per me son d'auro e splendone:
Splendon per te gl'ingegni;
Salve. E ligustri e anemoni
Sparge, che gli orti di Sofia nutrîr.

Le due sorelle artefici
Sclamâr giulive e schiette:
Care son l'arti all'Italo;
Tu all'arti in te protette.
Salve; mercè del merito
Daran gli alunni, che tu svegli, un ih.

Sì dicendo agitarono
L' una il vital pennello,
L' altra di marmi il fervido
Animator scarpello;
E di venuste immagini
Splendor la fronte pueril lambì.

Mal note in terra ed ultime,
Ma prime in ciel, le Muse
Mossero; il volto ingenuo
Di bel pudor suffuso,
Questo alle fibre armoniche
Maritâr dilettoso inno d'amor.

Già ne' fioretti scorrere

Di Zefiro l'amica

Fa dolce un rio di nettare,

E la gran madre antica

Di gioventù s' imporpora,

Rinnovando del capo il verde onor.

Delle celate Drïadi
Sotto la man già senti
Dentro il materno cortice
Scaldarsi i petti algenti;
Già sporgonsi, già saltano
Fuor della buccia in lor natía beltà.

E della luce il provvido Eterno padre e fonte Di vegetanti palpiti Empie la valle e il monte, E ne' corpi col rutilo Strale la vita saettando va. Oh del bel cielo italico,
Amalia, augusto Sole!
Aura d'april benefica
È la beata prole
Che già ti ride, e suscita
Di maggior frutto le speranze in sen.

Odi csultar di giubilo
Gl' insubri gioghi; e lieti
Benedir le vindeliche
Rive. Dagli autri queti
L' Iséro echeggia, e libero
Concede all' onda salutata il fren.

Bella la marzia polvere
Di re guerrier sul crine;
Bello il lauro tra' fulmini
Cresciuto: e di reïne
Bella sul crin la pronuba
Rosa, che il fiato d' Ilitía creò.
Grato ai forti lo strepito
De' brandi, e l' improvviso
Fragor di tube e timpani:
Grato alle madri il riso
De' bamboletti, e il roseo
Balbo labbruccio che parlar non può.

Sudor di guerra è balsamo

Del prode alle ferite.

Di bambinel la lagrima

Strazio è di cor più mite.

Deli! non far mesto, o tenera

Vita, il bel seno che soffría per te.

Al tuo natal dileguasi,
Vedi, ogni nostro affanno.
Sorridi, o bella, e calmati.
Al ritornar dell'anno
Non sarai sola: e giuralo
L'alta fortuna del maggior dei re.

Tale del Fato interpreti
Scioglican le Muse il canto.
In viva onda d'ambrosia
Lavò Minerva intanto
La pargoletta; e l'alito
Sacro inspirando, tu se' mia, gridò.

E le Gamelie vergini,
Curatrici divine,
D'auree fasce l'avvolsero.
Fra le chiuse cortine
Vide l'opra mirabile
La Diva che m'assiste, e la cantò.

#### INNI

LA

## JEROGAMIA

#### DI CRETA

Suonò d'alti nitriti

E d'immenso fragor di trascorrenti

Ruote l'Olimpo il dì che su lucenti

Cocchi di Gnosso ai liti

Scendean gli Eterni a celebrar le nuove (1)

Tede solenni dell'Egioco Giove.

Su le balze dittee,
Che prime udîr de' suoi vagiti il suono,
Gli avean sublime stabilito il trouo
Due magnanime Dee,
La danzante Vittoria e la seguace
De' bei trionfi generosa Pace.

Sovra base di forte

Adamante il fatal trono sorgea,

E scritte al sommo queste note avea:

Il Valor, non la Sorte. (2)

Auro incorrotto, e d'artificio miro

Effigiato ne corrusca il giro.

MONTI Pol. IV.

Scolpito eravi il Cielo

Dal civile furor salvo de' fieri Nati d' Urano, e dai Terrestri alteri, (3) A cui di Bronte il telo Caro in Flegra costar fe' il rio consiglio D' aver tentato di Saturno il figlio.

Dal capo eterno e santo
Vedi altrove d'invitte armi vestita
Balzar Minerva, e collocarsi ardita
Al suo gran padre accanto,
Ed apprestargli il carro e la tremenda

Ed apprestargli il carro e la tremenda Egida e l'ira nella pugna orrenda.

Grave d'igniti strali

L'adunco artiglio l'Aquila superba Batte tra il fumo della mischia acerba L'ampie vele dell'ali, E s'allegra al fragor che su Tifeo Fan cadendo travolti Ossa e Pangeo.

Del Nume in altro lato
Sculte son l'opre di bontà; le sante
Leggi invïate su la terra, e quante
Fanno il mortal beato
Arti leggiadre, e le dal vulgo escluse,
De' bei fatti custodi, Olimpie Muse;

E di novella luce
Cinto e protetto de' re giusti il soglio,
E de' superbi fiaccato l' orgoglio:
Perocchè padre e duce (4)
De' regi è Giove; e giudice severo,
Non che l' opre, ne libra anche il pensiero.

Su l'aureo trono assiso

L'alto Dio salutò Sposa e Reina L'augusta Giuno; e uscia dalla divina Mäestade un sorriso

Che vita era del mondo, e fea d'amore Fremer Natura, e de Celesti il core.

Poncangli l'Ore ancelle (5)

Sul nero ambrosio crin la dodonea Fronda vocale; e la ridente Igea, Cui del braccio le belle Nevi odorose il sacro angue rigira, L'eterna in fronte gioventù gli spira.

Veneranda consorte

Del maggior degli Dei, grande e felice De' possenti Immortali Imperatrice, Di sua beata sorte Esulta Giuno. Amor, che le favella Cheto all'orecchio, la rendea più bella.

Le diè Ciprigna il cinto;

Le Grazie il velo del pudor: la dolce Lingua che l'alme persuade e molce Il signor dell'avvinto Doppio serpe allo scettro; e la sagace Minerva la Virtù che vede e tace.

Nè delle Muse il canto

Tacque; chè gioia non è mai compiuta Ove la voce delle Muse è muta. E l'alma Temi intanto (6) Dir contenta parea: se qui si gode, Se la terra è felice, è mia la lode. Ma qual sul vasto Egeo

Nube s'innalza, che di negro il copre?
L'alto del mondo Correttor, fra l'opre
Del celeste Imeneo,
La folgore posò; ma nel triforme
Telo tremendo la virtù non dorme.

Su l'erto Ida il rovente

Stral deposto mettea fumo e faville:

Spumava osseso dalle sue scintille

Il tritonio torrente;

E l'Oasse e il Teron, remoti invano,

Sentian l'urne bollir sotto la mano.

Senza vento, muggían l'onde atterrite, Ed a Nettuno fra le man smarrite Il tridente si scosse.

Se d'amor gli ozi il gran Tonante obblia, Se il fulmin torna ad impugnar, che fia?

Di Giove alma nudrice, (7)

Panacrid'ape, un sol de' favi, ond' ebbe

Il Re del Ciclo per te cibo e crebbe,

Dalla dittea pendice

Sa miei carmi deh reca! onde diletto

N' abbia il mio Sire, che di Giove ha il petto.

#### NOTE

(1) Moglie di Giove, pria di Giunone, su Temide figlia del Cielo. (Esiodo Teog., v. 901) Divisa dal letto di Giove, ma non dal cuore, su poi sempre da lui tenuta in grande onoranza, siccome Dea della giustizia; e gli uomini l'adorarono lor prima benefattrice, siecome quella che loro insegnava le norme dell'equità, primo de' benesicj.

Le nuove nozze di Giove con Giunone ebbero per la loro santità l'appellazione di Jerogamia, e furono celebrate in Creta nel territorio di Gnosso, ov'egli era stato segretamente educato nell'antro ditteo. V'intervennero tutti gli Dei; e i Cretesi con molta pompa religiosa solennizzavano ogni anno questo memorabile avvenimento. Vedi Diodoro, l. 5. Meursio, t. 3, p. 412, e più distintamente i dizionari mitologici, artic. Giove, Giunone e Chelone.

(2) La sentenza è tutta di Callimaco "Non furono, " o Giove, le sorti che ti fecero re degli Dei, " ma il valore". Inno a Giove, v. 66.

:26

- (3) Le guerre di Giove contro i Titani e i Giganti, che molti per errore confondono in una sola, furono due fatti separatissimi. La prima fu guerra celeste e civile; la seconda, terrestre ed esterna: dalle quali coll'ajuto di Pallade, simbolo del valore militare congiunto colla sapienza, avendo Giove felicemente liberato l'Olimpo, ottenne dalla universale gratitudine degli Dei lo scettro del ciclo.
- (4) "I re sono di Giove ... E tu avendoli posti alla "custodia dei popoli, siedi in alto ed esamini "severamente chi governa male e chi bene ". Callimaco, Inno citato, v. 79, e seg.
- (5) Co' medesimi emblemi che in questa strofa si accennano, il celebre cav. Appiani in un quadro allegorico, destinato al gabinetto di S. M. l'Imperatore e Re, ha rappresentato Giove in riposo seduto accanto a Ginnone: pittura di bellezza maravigliosa.
- (6) Vedi la nota n.º 1.
- (7) Intorno alle Api Panacridi madrici di Giove, si consulti Callimaco nell'Inno citato, v. 50, e i Commentatori di Virgilio al v. 152 del 1v delle Georgiche.

Dictaeo cocli regem pavere sub antro.

## API PANACRIDI

IN ALVISOPOLI

#### PROSOPOPEA

Quest' aureo mele etereo, Sul timo e le viole Dell' aprica Alvisopoli Côlto al levar del sole,

Noi caste Api Panacridi (1)
Rechiamo al porporino
Tuo labbro, augusto pargolo
Erede di Quirino;

Noi del Tonante Egïoco Famose un di nutrici (2) Quando vagía fra i cembali Su le dittée pendici.

Mercè di questo ei vivere Vita immortal ne diede, E ovunque i fior più ridono Portar la cerea sede. Volammo in Pilo; e a Nestore (3)

Flûir di mele i rivi,

Ond' ei, parlando, l'anime

Molcea de' regi achivi.

Ne vide Ilisso; e il nettare (4) Quivi per noi stillato Fuse de' Numi il liquido Sermon sul labbro a Plato.

N' ebbe l'Ismeno; a Pindaro Suonar di Dirce i versi Fe' per la polve olimpica Del dolce nostro aspersi.

E nostro è pur l'ambrosio Odor, che spira il canto Del caro all'Api e a Cesaro Cigno gentil di Manto.

Inviolate c libere
Di lido errando in lido
Del bel Lemene al margine (5)
Alfin ponemmo il nido,

E di novello popolo Al buon desio pietose De' più bei fiori il calice Suggendo industriose,

Quest' aureo mele etereo
Cogliemmo al porporino
Tuo labbro, Augusto Pargolo
Erede di Quirino.

Celeste è il cibo; e simbolo
D' alto regal consiglio
Con più felice auspizio
L' Ape successe al Giglio.

Chè noi parlante imagine Siam di re prode e degno, E mente abbiamo ed indole Guerriera, e nata al regno.

Il favo, che sul vergine

Tuo labricciuol si spande
In te sia dunque augurio
Di Sir prestante e grande.

E lo sarai: chè vivida Le fibre tue commove L'aura di tal Magnanimo, Che sulla terra è Giove.

Ma d'uguagliar del patrio Valor le prove e il volo Poni la speme: il Massimo Che ti diè vita è solo.

L'imita, e basti. Oh fulgida Stella! Oh sospir di cento Avventurosi popoli! Del padre alto incremento!

Cresci, e t'avvezza impavido Con lui dell'orbe al pondo. Ei l'Atlante, tu l'Ercole; (6) Ei primo, e tu secondo. D' un guardo allor sorridere

Degna al terren, che questo

Ti manda ibleo munuscolo,

Offeritor modesto.

Su quelle sponde industria
Una città già crea
Cara a Mincrya; e sentono (7)
Già scossi i cuor la Dea.

Natura ivi spontanea
I suoi tesor comparte,
Ed operosa e dedala
Più che natura è l'arte. (8)

Le prezïose e candide.

Lane d'ibera agnella (9)

Pianta rival dell'indaco (10)

D'un vivo azzurro abbella.

La forosetta i morbidi
Velli all' egizia noce (11)
Tragge; e ne storna l'opera,
Amor, che rio la cuoce:

Amor del caro giovine,

Che del paterno campo

I solchi lascia, e intrepido

Vola dell' armi al lampo: (12)

E seguirà la folgore, Alba de la Clie adulto fra le squadre de la Clie vibrerai; se a vincere de la Clie Nulla ti lascia il padre.

Ma di Gradivo agl'impeti
L'alme virtù sien freno,
Che all'adorata informano
Tua genitrice il seno.

Germe divin, comincia
A ravvisarla al riso,
Ai baci, ai vezzi, al giubilo,
Che le balena in viso.

La collocâr benefici
Sul maggior trono i Numi.
Ridi alla madre, o tenero,
Apri, o leggiadro, i lumi.

Ve' che festanti esultano
Alla tua culla intorno
Le cose tutte, e limpido
Il sol n'addoppia il giorno.

Suonar d'allegri cantici Odi la valle e il monte, Susurrar freschi i zefiri, Dolce garrir la fonte.

Stille d'eletto balsamo Sudan le querce aunose; Ogni sentier s'imporpora Di mammolette e rose.

Tale il sacro incunabolo
Fioria di Giove in Ida:
Ed ei, crescendo al sonito
Di rauchi bronzi e grida,

Rompea le fasce; e all'etere
Spinto il viril pensiero
Già meditava il fulmine,
Signor del mondo intero.

### NOTE

- (1) Dulce mel (Jupiter) comedisti: extiterunt enim repente Panacridos opera apiculae Idaeis in montibus, quos vocant Panacra. Callimaco, Inno a Giove, v. 49 e seg.
- (2) In Creta fertur esse antrum apibus sacrum: apes vero Jovis nutrices. Antonino Liberale, cap. 19. Vedi inoltre Virgilio, Georg. 1. 4, v. 152.
- (3) Omero, Iliade, 1. 1, v. 249.
- (4) Raccontano di Platone, che essendo in culla, le api mellificarono sulla sua bocca, presagio di quella sua eloquenza, che fu poi chiamata lingua di Giove. Narrasi lo stesso di Pindaro.
- (5) Alvisopoli è posto fra il Lemene ed il Tagliamento.
- (6) È noto per la Mitologia che Ercole aiutò Atlante a portare il peso de' Cieli.
- (7) Il Collegio Mocenigo.

- (8) Le bonificazioni del territorio.
- (9) Le greggie dei Merini.
- (10) La coltivazione del Guado.
- (11) La coltivazione del Cotone.
- (12) I bravi Coscritti del pacse.

#### ODE

#### PER LE NOZZE

DELLA EGREGIA DONZELLA

# ADELAIDE CALDERARA

COL SIGNOR

# GIACOMO BUTTI

m. 50 E .....

0 10 10 10

Den lo diss' io: Costei

Di tutti pregi ornata,

E ne' più cari e bei

Di Pallade lavori esercitata

Nacque a bear la vita

Di qualche anima bella al ciel gradita.

Vedi come si toglie

Fuor della propria schiera!

Vedi quanta raccoglie

In se virtude, onestamente altera!

Ogni cor la saluta,

Ma non osa dir T' amo, e vinto ammuta.

£36

ODE

Compagni a lei van sempre
Il decoro, e ridente
Una grazia che tempre
Mai non cangia, ed il cor ruba e la mente.
Ov'ella appar, di vile
Ogni pensier si fa tosto gentile.

Or tu dov'eri, Amore,
Quando a catene ingrate
Un generoso errore
Lagrimosa traca tanta onestate?
Sull'infelici tede
Piangean le Grazie gridando mercede.

Misera! all' alto giuro

La man stendea tremante,

Chè doloroso e scuro

Vedea spiegarsi l'avvenire innante.

Ma prese Amor consiglio

Da fermo senno, e disbendossi il ciglio.

Indi scelto un quadrello
Di fulgid' oro, al petto
Di pro' Garzon, che bello
Ha del pari il sentir che l'intelletto.
Vibrò di forza. In canto
Allor si volse delle Grazie il pianto.

Salve il canto dicea,
Salve Garzon beato.
La divina Aretea (1)
Resse il dardo d'Amor che t'hal piagato;
Ed Aretea fu quella
Che al tuo bacio educò l'aurea Donzella.

Severa Dea, che godi
Ne' tuoi santi delubri
In amorosi nodi
Stringere il cor delle fanciulle Insubri,
E cinte il crin di rose
Condurle all' ara avventurate spose;
Odi il plauso che suona
A te di laude in riva
Del tuo diletto Olona.
Salve, cara alle madri inclita Diva;
Salve, prima salute,
Prima ai figli ricchezza, alma Virtute.

Nulla è da te divisa

La beltà: teco unita

La terra imparadisa

Sì che i Celesti ad abitarla invita.

Felice l' uomo allora

Che bei costumi in bella donna adora!

# N О Т А

(1) La Virtù.

## CANZONI

# A FILLE

La tua voce il cor mi tocca.

Perchè render non poss' io

Quel piacere alla tua bocca
Ch' essa desta nel cor mio?

Bocca amabile che sei

La miglior che veda il sole,
Che più aucor de' favi iblei
Dolci mandi le parole;

Ben in terra è fortunato Chi d'appresso ti rimira, Ben tre volte è più beato Chi d'amor per te sospira:

Ben tre volte è più felice Chi udir può la tua dolente Melodia lusingatrice Che nell' anima si sente. Ma frattanto io ben sarei Mille volte e mille e mille Più felice degli Dei, Se allorquando, o bella Fille,

La tua voce il cor mi tocca, Render tutto potess' io Quel piacere alla tua bocca Ch' essa desta nel cor mio.

## ALL'AMICA

Finche l' età n' invita Cerchiamo di goder. L' aprile del piacer Passa e non torna.

Grave divien la vita
Se non ne cogli il fior.
Di fresche rose Amor
Solo s'adorna.

A che vantar, mia cara,
Del cor la libertà?
Cotanta vanità,
Ben mio, disdice.

I nostri cuori a gara Lasciamo delirar. Chi sa fervente amar, Solo è felice. Fonte d'affanni e pianti Si grida Amor, lo so. Tu non pensarlo, no, Sgombra il sospetto.

Per duc fedeli amanti Tutto, tutto è gioir, Nè destasi un sospir Senza diletto.

Più sei bella, più devi

Ad Amor voti e fè.

Della beltade egli è

Questo il tributo.

Amiam, che i di son brevi; Un giorno senza amor, È giorno di dolor, Giorno perduto.

n de la company de la comp La company de la company d

1

# N O T A

(1) Questa Canzonetta fu posta in musica dal celebre maestro Guglielmi, in Roma, ad istanza di bella donna.

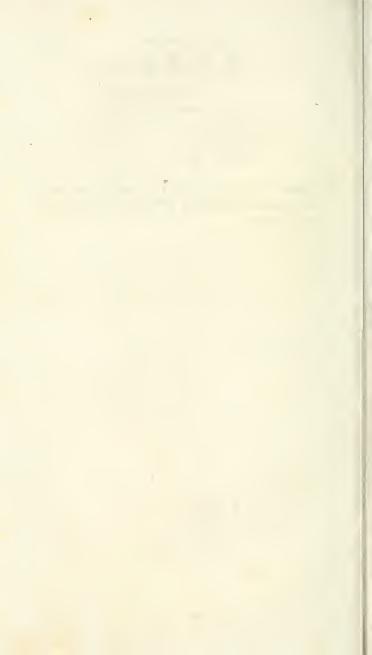

### IN MORTE

DΙ

## LORENZO MASCHERONI

DUE CANTI
INEDITI

, = = =

(ITCH!

#### IN MORTE

DI

## LORENZO MASCHERONI

### CANTO QUARTO.

Sacro di patria amor, che forza acquista Ed eterno rivive oltre l'avello, (Cominciò l'alto insubre Economista)

Desio, che pure ne' sepolti è bello, Di visitar talvolta ombra romita Le care mura del paterno ostello;

E con gli affetti della prima vita Le vicende veder di quel pianeta, Che l'alme al fango per patir marita:

Mi fea pocanzi abbandonar la lieta Region delle stelle; e il patrio nido Fu dolce e prima del mio vol la meta.

Per tutto armi e guerrier, tripudio e grido Di libertà; per tutto e danze e canti Ed altari alle Grazie ed a Cupido;

- E operose officine, e di volanti Splendidi cocchi fervida la vita E care donne e giovanette amanti.
- Sclamar mi fenno a prima giunta: Oh! mia Gentil Milano, tu sei bella ancora, Ancor bella e beata è Lombardia.
- Poi nell'ascoso penetrai, (che fuora Sta le più volte il riso, e dentro il pianto,) E venir mi credei nell'Antenora,
- Nella Caina, o s'altro luogo è tanto Maledetto in inferno, ove raccoglia Tutte insieme le colpe Radamanto.
- Dell'albergo fatal guardan la soglia Le Cabale pensose, e l'Impostura Che per vestirsi la Virtù dispoglia.
- La Fraude, che si tocca il petto e giura, La fallace Amistà, che sul tuo danno Piange, e poi t'abbandona alla ventura:
- Carczzanti negli atti in volta vanno Le bugiarde promesse, accompagnate Dalle garrule Ciance e dall' Inganno.
- Sta su le soglie a piè profan vietate Il Favor che bizzarro or apre, or chiude E dice all'un: non puossi; e all'altro: entrate
- Su e giù sospinte le Speranze nude Van zoppicando, e al fianco hanno per tutto Colci che tutte le speranze esclude.

- Con umil earta in man lurido e brutto Grida il Bisogno, e sua ragion gli è scorta; Ma duro niego de' suoi gridi è il frutto:
- Che voce di ragion là dentro è morta; E de' pieni se ffali tra le borre Dorme giustizia in gran letargo assorta;
- Nè dall'alto suo sonno la può sciorre Che il sonante cader di quella piova, Che fè lo stupro dell'aerisia torre.
- Questo vidi nell'antro in cui si cova Della patria il dolor, che con grand'arte Tutto giorno s'affina e si rinnova;
- Tal che guasta il bel corpo d'ogni parte, Trae già l'ultimo fiato, e muore in culla La figlia del valor di Bonaparte.
- Circuisce la misera fanciulla Moltiforme di mostri una congréga, Che la sugge, la spolpa e la maciulla.
- Il Furto che al Poter fatto è collega Tirannia che col dito entro gli orecchi Scostati, grida, alla Pietà che prega.
- Ignoranza, che losca fra gli specchi Banchetta, e l'osso, che non unge, arcigna, Gitta al Merto giacente in su gli stecchi.
- E la patria frattanto empia matrigna Nega il passo a' suoi figli, e a tal lo dona Stranier, cui meglio si daria gramigna.

- Mossi più addentro il piede, e in logra zona Vidi l'inferma, che Finanza ha nome, Che scheletro pareva e non persona.
- Colle man disperate entro le chiome Guarda i vuoti suoi scrigni, e stupefatta Cerca e non trova dell'empirli il come.
- Or la Forza le invia fusa e disfatta

  La pubblica sostanza; or la meschina

  Perdendo merca, e supplicando accatta.
- Scorre a fiumi il denaro; e la Rapina Di color mille a cento man l'ingozza E giù nell'empio ventre lo ruina
- Cen sì gran fretta, che talor la strozza Tutto nol cape e il vome, e vomitato Lo ricaccia nell'epa e lo rimpozza.
- Nè del pubblico sazia, anco il privato Aver divora, e il vede e lo consente Suprema e muta autorità di stato.
- Chiusa e stretta da forza prepotente, (Dolce interruppe allor Lorenzo) e in forse Di maggior danno, Antorità prudente
- Che far dovea? Ciò ch' io già fei: deporse, Gridò fiero Parini: è steso il dito Gli occhi e la spalla brontolando torsc.
- Strinse allora le labbra in se romito

  Dei delitti il sottil ponderatore;

  E fu giusto, poi disse, il tuo garrito.

- Forza li vinse: e che può forza in eore Che verace virtute in se raduna? Cede il giusto la vita, e non l'onore:
- L'onor, su cui nè strale di fortuna, Nè brando, nè tiranno, nè lo stesso Onnipossente non ha possa alcuna.
- Qual madre che del figlio intende espresso Grave fallo, si tace e non fa seusa, Ma china il guardo per dolor dimesso,
- E tuttavolta col tacer l'escusa; Tal si stette Lorenzo, mansueta Alma cortese a perdonar sol usa.
- Ma col cenno del capo il fier Poeta Plause a quel dir, che il generoso fiele De' bollenti precordj in parte acqueta.
- Aprì di nuovo al ragionar le vele Verri frattanto, e non ancor, soggiunse, Tutto scorremmo questo mar crudele.
- Poichè protetta la Rapina emunse Del popolo le vene, e di ben doma Putta sfacciata il portamento assunse;
- La meretrice, che laggiù si noma

  Libertà depurata, iva in bordello

  Co' vizi tutti che dier morte a Roma.
- Alla fronte lasciva era cappello
  Il berretto di Bruto, ma di serva
  Avea gli atti, il crin mozzo ed il mantello

- E la seguia di drudi una caterva Che da questa d'Italia a quella fogna A fornicar correa colla proterva.
- Altri perduta nel peccar vergogna Fuggì la patria no, ma il manigoldo, Altri è resto di scopa, altri di gogna.
- Qual repe e busca russianando il soldo, Qual è spia, qual è falso testimonio Pel quarto e meno ancor d'un Leopoldo.
- Quei chiede un Robespier che il sangue ausonio Sparga; e le funi, e la Senavra (1) impetra Con questi che biscazza il patrimonio.
- V'ha chi ventoso raschiator di cetra Il pudor caccia e sè medesmo in brago E marchiato da Dio corre alla Vetra (2).
- V' ha chi salta in bigoncia dallo spago,
  V' ha chi truffa, chi ciurma, chi le quadre
  Muta in tonde figure, e non è mago.
- Disse rea d'adulterio altri la madre, E di vile semenza di convento Sparso il solco accusò del proprio padre.
- Altri è schiuma di preti e fraudolento De' galcotti arringator, per fame Trafficando va Cristo in Sacramento.
- Tutto strame, letame e putridame D'intollerando puzzo, e lo fermenta Tutto quanto de' vizi il bulicame.

- E questa ciurma s' è colei che addenta I migliori, colei che tuona e getta D'itala libertà le fondamenta.
- Oh inopia di capestri! oh maledetta Lue cisalpina! oh patria, oh giusto Iddio! Perchè pigra in tua mano è la saetta?
- Terror mi prese a tanto; e nell'obblio Del mio stato immortale, al patrio tetto Per celarmi, tremante il piè fuggio.
- O mia dolce consorte! o mio diletto Fratello! o quanto nell'udir mi piacqui Da voi nomarmi coll'antico affetto!
- E ricordar siccome amai, nè tacqui La pubblica ragion, sin che già franta De' buon la speme, Addio, vi dissi, e giacqui.
- Piansi di gioja nel veder cotanta Carità della patria, e come intera De<sup>1</sup> miei figli nel cor la si trapianta.
- Ed io vana allor corsi ombra leggera

  E gli strinsi e sentii tutta in quel punto
  La dolcezza di padre, e più sincera.
- Ma il tenero lor petto al mio congiunto
  Ahi l quell'amplesso non intese, e invano
  Vivi corpi abbracciai spirto defunto.
- Mi staccai da' miei cari; e di Milano Ratto fuggendo, a quel sordo mi tolsi Belle lagrime altrui gonfio oceáno.

- Città discorsi e campi; e pria mi volsi Al longobardo piano, ove superbe Strinser catene al re de' Franchi i polsi:
- E il villan coll' aratro ancor tra l'erbe Urta le gallich' ossa, e quell' aspetto Par che il natio rancor gli disacerbe.
- Vidi il campo ove Scipio giovinetto Contro i punici dardi allo spirante Padre fe' scudo del roman suo petto.
- Vidi l'umile Agogna intollerante Del suo fato novel; vidi la valle Cui nome ed ubertà fa la sonante
- Sesia: di là varcai per arduo calle L'alpe, che il nutritor di molte genti Verbano adombra colle verdi spalle.
- Quindi del Lario attinsi le ridenti Rive, e la terra ove alla luce aprîrsi I solerti di Plinio occhi veggenti.
- Ed or l'odi di Volta insuperbirsi, Che vita infonde pe' contatti estremi Di due metalli (meraviglia a dirsi!)
- Nei membri già di pelle e capo scemi Delle rauche di stagno abitatrici E di Galvan ricrea gli alti sistemi.
- I placidi cercai poggi felici Che con dolce pendío cingon le hete Dell' Eupili lagune irrigatrici.

E nel vederli mi sclamai: salvete,
Piagge dilette al Ciel, che al mio Parini
Foste cortesi di vostr' ombre quete:

Quand' ei fabro di numeri divini L' acre bile fe' dolce e la vestía Di tebani concenti e venosini.

Parea de' carmi suoi la melodía

Per quell' aure ancor viva, e l'aure e l'onde

E le selve eran tutte un' armonia.

Parean d'intorno i fior, l'erbe, le fronde Animarli, e iterarmi in suon pietoso Il cantor nostro ov'è? chi lo nasconde?

Ed ecco in mezzo di recinto ombroso Sculto un sasso funébre che dicea "Ai sacri Mani di Parin riposo".

E donna di beltà che dolce ardea (Tese l'orecchio e fiammeggiando il Vate. Alzò l'arco del ciglio e sorridea).

Colle dita venia bianco-rosate

Spargendolo di fiori e di mortella,

Di rispetto atteggiata e di pietate.

Bella la guancia in suo pudor; più bella Su la fronte splendea l'alma serena Come in limpido rio raggio di stella.

Poscia che dati i mirti ebbe a man piena, Di lauro che parea lieto fiorisse Tra le sue man, fe' al sasso una catena.

- E un sospir trasse affettuoso, e disse, Pace eterna all'amico: e te chiamando I lumi al ciclo sì pictosi affisse,
- Che gli occhi anch' io levai, certa aspettando La tua discesa. Ah! qual mai cura, o quale Parte d' Olimpo ratteneati, quando
- Di que' bei labbri il prego erse a te l'ale? Se questa indarno l'udir tuo percuote, Qual altra ascolterai voce mortale,
- Riverente in disparte alle devote

  Cerimonie assistea, colle tranquille

  Luci nel volto della donna immote?
- Uom d'alta cortesia, che il ciel sortille Più che consorte, amico. Ed ci che vuole Il volcr delle care alme pupille
- Ergea d'attico gusto eccelsa mole Sovra cui d'ogni nube immacolato Raggiava immemor del suo corso il sole.
- E Amalia la dicea dal nome amato
  Di costei che del loco era la Diva
  E più del cor, che al suo conginuse il Fato-
- Al pio rito funebre, a quella viva Gara d'amor mirando, già di mente Del mio gir oltre la cagion m' usciva.
- Mossi alfin e quei colli, ove si sente Tutto il bel di natura abbandonai, L'orme segnando al cor contrarie e lente.

Vagai per tutto; nel tugurio entrai Dell'infelice, e il ricco vidi in grembo De' suoi tesori più infelice assai.

Salii, discesi, e risalii lo sghembo Sentier di balze e fiumi, e il mio cammino Oltre l'Adda affrettando, ed oltre il Brembo,

Alla tua patria giunei, o pellegrino

Di Bergamo splendor, che qui m'ascolti:

E mesta la trovai del repentino

Tuo dipartire, e lagrimosi i volti Su la morta di Lesbia illustre salma, Che al cielo i vanni per seguirti ha sciolti.

(Brillò di gaudio a quell' annunzio l' alma Dell' amoroso Geomètra, e uscire Parve alcun poco dell' usata calma.

E già surto movea per lo desire Di riveder quel volto, che le penne Di Pindo ai voli gli solea vestire,

Ma dignitosa coscienza il tenne E il narrar grave di quell'altro saggio, Che sorrise alcun poco e il suo dir venne

Seguitando così). Dritto il viaggio Di là volsi al terren che il Mella irriga Ricco d'onor, di ferro e di coraggio.

Quindi al Benaco che dal vento ha briga Pari al liquido grembo d'Anfitrite Quando irato Aquilon l'onde castiga.

- Quindi al fiume ove tardi definite
  Fur l'italiche sorti, e non del duce,
  Ma del soldato il cor vinse la lite.
- E l'Adige seguii fino alla truce Adria, ove stanchi già del lungo corso Trenta seguaci il re de' fiumi adduce.
- Tutto insomma il paese ebbi trascorso Che alla manca del Po tra il mare e il monte Sente de' freni cisalpini il morso.
- E di dolore di bestemmie e d'onte Per tutto intesi orribili favelle Che le chiome arricciar ti fanno in fronte
- Pianto di scarna plebe, a cui la pelle Si figura dell'ossa, e per le vie Famelica sonar fa le mascelle.
- Pianto d'orbi fanciulli e madri pie D'erbe e d'acqua cibate, onde di mulse E d'orzo sagginar lupi ed arpie;
- Pianto d'atrite meschinelle avulse
  Ai sacri asili, e con tremanti petti
  Di porta in porta ad accattar compulse.
- Pianto di padri, ahi lassi! a dar costretti L'aver, la dote, e tutto, anche le poche Care memorie de' più sacri affetti.
  - Cupi sospiri, e voci or alte or fioche Di tutte genti per gridar pietade E per continuo ma'edir già roche.

- D'orror fremetti: e venni alla cittade Che dal ferro si noma. Oh dalle Muse Abitate mai sempre alme contrade,
- Onde tanta pel mondo si diffuse
  L'itala gloria, e tal di carmi vena
  Che non Ascra, non Chio la maggior schiuse!
- D'onor di cortesia nutrice arena Come giaci deserta! e dal primiero Splendor caduta, e di squallor sol piena!
- Questi sensi io volgea nel mio pensiero Quando un' ombra m' occorse alla veduta, Mesta sì, ma sdegnosa, e in atto altero.
- Sovresso un marmo sepoleral seduta Stava l'afflitta, e della manca il dosso Era letto alla guancia irta e sparuta.
- Ombrata avea di lauro non mai scosso La spaziosa fronte, e sui ginocehi Epico plettro, che dall'aura mosso
- Dir tremando parca: nessun mi tocchi. Ver' lei mi spinsi, e d ssi: o tu che spiri Dolor cotanto e maestà dagli occhi,
- Soddisfammi d'un detto a' mici desiri; Parlami il nome tuo, spirto gentile, Parlami la cagion de' tuoi sospiri,

Se nulla puote onesto prego umile.

### NOTE

- (1) Luogo in Milano ove si custodiscono i pazzi.
- (2) Luogo in Milano eve in que' tempi si appiecavamo i furfanti.

#### IN MORTE

DI

## LORENZO MASCHERONI

#### CANTO QUINTO.

- Non mi fece risposta quell'acerbo, Ma riguardommi colla testa eretta A guisa di leon queto e superbo.
- Qual uomo io stava che a scusar s'affretta Involontaria offesa, e più coll' atto Che col disdirsi umil fa sua disdetta.
- E lo spirto parea quei che distratto Guata un oggetto, e in altro ha l'alma intesa; Finchè dal suo pensier sbattuto e ratto

Gridò con voce d'acre bile accesa

Tacque ciò detto il disdegnoso. I suoi Liberi accenti, e al crin gli avvolti allori De' poeti superbi, e degli eroi

- M' eran già del tuo nome accusatori All' intelletto mio manifestando "Quel grande che cantò l'armi e gli amori.
- Perch' io la fronte e il ciglio umil chinando Oh gran vate, sclamai per cui va pare D'Achille all' ire la follia d'Orlando!
- Ben ti dis 'egni a dritto, e con amare Parole Italia ne rampogni, in cui Dell' antico valor orma non pare.
- Ma dinne, o padre, chi da' marmi bui Suscitò l'ombra tua? Concittadino Amor rispose, e dirò come il fui.
- Fra boati di barbaro latino Son tre secoli omai ch'io mi dormia Nel tempio sacro al Divo di Cassino.
- Pietosa cura della patria mia Qui concesse più degna e taciturna Sede alla pietra che il mio fral copria.
- Fra il canto delle Muse alla diurna Luce fui tratto, e la mia polve anch' essa Riviver parve, e s'agitò nell' urna.
- Ma desto non foss' io, che manomessa Non vedrei questa terra: e questi marmi Molli del pianto di mia gente oppressa.
- Oh qualunque tu sia non dimandarmi Le sue piaghe per Dio! ma trar m' aita Di lassù la vendetta a consolarmi,

- Di ragion, di pietade hanno schernita I tiranni la voce, e fu delitto Supplicare e mostrar la sua ferita.
- Fu chiamato ribelle ed interditto

  Anco il sospiro, e il cittadin fedele

  Or per odio percosso, or per profitto.
- E le preghiere intanto e le querele Derise e storpie gemono alle porte Incsorate di pretor crudele.
- Mentr' egli si dicea ferinne un forte Muggir di fiumi, che tolte le sponde S'avean sul corno, orror portando e morte.
- Stendean Reno e Panar le indomit' onde Con immensi velumi alla pianura E struggendo venian le furibonde
- La speranza de' campi già matura.

  Co' piangenti figliuoi fugge compreso
  Di pietade il villano e di paura:
- Ad or ad or si volge, e studia il passo

  Pel compagno tremando e per lo peso.
- Ch' alto il flutto l' insegue, e con fracasso Le capanne ingojando e i cari armenti Fa vortice di tutto e piomba al basso.
- Ed allora un sonar d'alti lamenti, Un lagrimare, un dimandar mercede Con voce che farian miti i serpenti.

- Ma non le ascolta chi in eccelso siede Correttor delle cose, e con asperso Auro di pianto al suo poter provvede.
- Mentre che d'una parte in mar converso Geme il pian ferrarese, ecco un secondo Strano lutto dall' altra e più diverso.
- In terra, in mare, e per lo ciel profondo Ecco farsi silenzio; il sol tacere All'improvviso, e parer morto il mondo.
- Le nubi in alto orribilmente nere, Altre stan come rupi, altre ne miri Senza vento passar basse e leggiere.
- Tutti dell'aure i garruli sospiri Eran queti, e le foglie al suol cadute Si movean roteando in presti giri.
- D'ogni parte al coperto le pennute Torme accorrono, e in tema di salvarse Empiono il ciel di querimonie acute.
- Fiutan l'aria le vacche, e immote e sparse Invitan sotto alle materne poppe Mugolando i lor nati a ripararse,
- Ma con muso atterrato e avverse groppe L'una all'altra s'addossano le agnelle Pria le gagliarde, e poi le stanche e zoppe.
- Cupo regnava lo spavento; e in quelle Meste sembianze di natura il core L'appressar già sentia delle procelle.

- Quando repente udissi alto un rumore Qual se a' tuoni commisto giù da' monti Vien di molte e spezzate acque il fragore,
- Quindi un grido: ecco il turbo: e mille fronti Si fan bianche; e le nebbie e le tenèbre Spazza il vento sì ratto, che più pronti
- Vanno appena i pensier. S'alza di crebre St'pe un nembo, e di foglie e di rotata Polvere, che serrar fa le palpebre.
- Mugge volta a ritroso e spaventata Dell'Eridano l'onda, e sotto i piedi Tremar senti la ripa affaticata.
- Ruggiscono le selve, ed or le vedi Come fiaccate rovesciarsi in giuso E innabissarsi, se allo sguardo credi:
- Cr gemebonde rialzar diffuso L'enorme capo, e giù tornarlo aneora Qual pendolo che fa l'arco all'insuso
- Batte il turbo crudel l'ala sonora, Schianta, uccide le messi e le travolve, Poi con rapido vortice le vora.
- E tutte in alto le diffonde e solve Con immenso sparpaglio. Il crin si straccia Il pallido villan che tra la polve
- Scorge rasa de' campi già la faccia E per l'aria dispersa la fatica Onde ai figli la vita e a se procaccia.

- E percosso l'ovil, svelta l'aprica Vite appiè del marito olmo, che geme Con tronche braccia sulla tolta amica.
- Oh giorno di dolor! giorno d'estreme Lagrime! e crudo chi cader le vede E non le asciuga, ma più rio le spreme.
- E chi le spreme? chi in eccelso siede Correttor delle cose, e con ôr' lordo Di sangue e pianto al suo poter provvede.
- Poichè al duol di sua gente ogni cor sordo Vide il cantore della gran follia E di pietà sprezzato ogni ricordo,
- Mise un grido, e sparì. Mentre fuggia Si percotea l'irata ombra la testa Col chiuso pugno, e mormorar s'udia.
- Già il sol cadendo l'accogliea la mesta Luce dal campo della strage orrenda Ed io, com'uom che pavido si desta,
- Nè sa ben per timor qual via si prenda, Smarrito errava, e alla città giungea Che spinge obliqua al cicl la Carisenda.
- Cercai la sua grandezza e non vedea Che mestizia e squallor, tanto che appena Il memore pensier la conoscea.
- Ne cercai l'ardimento; e nella piena De' suoi mali esalava ire e disdegni Che parean di lion messo in catena;

- Ne cercai le bell'arti, e i sacri ingegni Che alzar sublime le facean la fronte E toccar tutti del sapere i segni:
- Ed il Felsineo vidi Anacreonte Cacciato di suo seggio, e da profani Labbri inquinato d'eloquenza il fonte.
- Vidi in vuoto licco spander Palcani Del suo senno i tesori, e in tenebroso Ciel la stella languir di Canterzani.
- E per la notte intanto un lamentoso Chieder pane s' udia di poveretti Che agli orecchi toglieva ogni riposo.
- Giacean squallidi, nudi, irti, i capelli E di lampe notturne al chiaror tetro Larve uscite parean dai mussi avelli.
- Batte la fame ad ogni porta, dietro

  Le vien la Febbre, e l' Angoscia, e la dira

  Che locato il suo trono ha sul feretro.
- Mentre presso al suo fin l'egro sospira Entra la Forza e grida: cittadino Muori, ma paga: e il miser paga e spira.
- Oh virtù! come crudo è il tuo destino! Io so ben che più bello è mantenuto Pur dai delitti il tuo splendor divino;
- So che sono gli affanni il tuo tributo; Ma perchè spesso al cor, che ti rinserra Forza è il blasfema profferir di Bruto?

- Con la sventura al fianco su la terra Dio ti mandò, ma inerme ed impotente De' tuoi nemici a sostener la guerra.
- E il reo felice, e il misero innocente Fan sull'eterno provveder pur anco Del saggio vacillar dubbia la mente.
- Come che intorno il guardo io mova e il fianco, Strazio tanto vedea, tante ruine Che la memoria fugge e il dir vien manco.
- Piange cara a Minerva e alle divine Muse la donna del Panar, nè quella Più sembra che fu invidia alle vicine;
- Ma sul Crostolo assisa la sorella

  Freme, e l'ira premendo in suo segreto
  Le sue piaghe contempla, e non favella.
- Freme Emilia, e col fianco irrequieto Stanca del rubro fiumicel la riva Che Cesare saltò, rotto il decreto.
- E de' gemiti al suon che il ciel feriva D' ogni parte iracondo e senza posa L' adriaco flutto ed il tirren muggiva.
- Ripetea quel muggir l'Alpe pietosa, E alla Senna il mandava che pentita Dell'indugio pareva e vergognosa.
- E spero io ben che la promessa aita Piena e presta sarà, che la parola Di lui che diella non fu mai tradita:

- Spero ben che il mio Melzi, a cui rivola Della patria il sospir .... e più bramava Quel magnanimo dir; ma nella gola
- Spense i detti una voce che gridava:

  Pace al mondo: e quel grido un improvviso
  Suon di cetere e d'arpe accompagnava.
- Tutto quanto l'Olimpe era un sorriso D'Amor: nè dirlo, nè spiegarlo appieno Pur lingua lo potria di paradiso.
- Si rizzâr tutte e quattro in un baleno L'alme lombarde in piedi; e ver la plaga Donde il forte venia nuovo screno,
- Con pupilla cercaro intenta e vaga Quest' atomo rotante, ove dell' ire E degli odii sì caro il fio si paga.
- E largo un fiume dalla Senna uscire Vider di luce, che la terra inonda E ne fa parte al ciel nel suo salire.
- Tutto di lei si fascia e si circonda Un eroe, del cui brando alla ruina Tacea muta l'Europa e tremebonda.
- Ed ei l'amava: e nella gran vagina Rimesso il ferro offrì l'olivo al crudo Avversario maggior della meschina.
- E col terror del nome e coll'ignudo Petto, e col senno disarmollo, c pose Fine al lungo di Marte orrido ludo. Morti, Vol. IV.

- Sopra il libero mar le rugiadose Figlie di Dori uscîr, che de' metalli Fluttuanti il tonar tenea nascose:
- Drimo, Nemerte e Glauce de' cavalli Di Nettuno custode, e Toe vermiglia Di zoofiti amante, e di coralli,
- Galatea che nel sen della conchiglia La prima perla invenne, e Doto e Proto E tutta di Nerco l'ampia famiglia:
- Tra cui confuse de' Tritoni a nuoto Van le torme proterve. In mezzo a tutti Dell'onde il re dei gorghi imi commoto,
- Sporge il capo divin, e al carro addutti Gli alipedi immortali il mar trascorre Su le rote volanti, e adegua i flutti.
- Cadde al Commercio, che ritorte abborre Il britannico ceppo, e per le tarde Vene la vita, che languia, ricorre.
- Al destarsi, al fiorir delle gagliarde Membra del Nume, la percossa ed egra Europa a nuova sanità riarde.
- Nuova lena le genti erge e rintegra, E tu di questo, o patria mia, se saggio Farai pensiero, andrai più ch'altri allegra.
- E le piaghe tue tante, e l'alto oltraggio Emenderai che fêrti anime ingorde Di libertà più rea che lo servaggio;

Anime stolte, svergognate e lorde D'ogni sozzura. Or fa che tu ti forba Di tal peste, e il passato ti ricorde.

E voi che in questa procellosa e torba Laguna di dolore il piè ponete Onde il puzzo purgarne che n'ammorba;

Voi che alla mano il temo vi mettete Di conquassata nave (e tal vi move Senno e valor che in porto la trarrete;)

Voi della patria le speranze nuove Tutte adempite, e di giustizia il telo Animosi vibrando, udir vi giove

Che disse in terra, e che poi disse in cielo Lo scrittor dei Delitti e delle Pene: Ei di parlarvi, e voi rimosso il velo,

D'ascoltar degni il ver che v'apparticue.



# ALTRI

# VERSI INEDITI



### FRAMMENTO

## D'UNA VISIONE

Detineo studiis animum, falloque dolores.

Ov., Trist. 1. 5.

Ad ingannar le cure, a far men rea
Del mio stato la sorte che diviso
Dalla luce m' ha sì ch' io mi tenea
Già disperato d' ogni suo sorriso,
Mentre cheto il pensier si raccoglica
Sul gran padre Alighicri, un improvviso
Spirto la fronte mi ferì che attente
Fe' tutte a sè le posse della mente.

Parve dapprima una soave auretta
Che di maggio fra' lauri aranci e mirti
Ai più bei fiori alla più molle erbetta
Va depredando i ben olenti spirti,
Viva così che ne diffonde e getta
L' odor anco fra dumi orridi ed irti,
Lieve così che bacia in sue carole,
Senza agitarlo, il capo alle viole.

- Lo spiro di quell' aura a me venia
  Sì delicato per le vie del core
  Che su le sue ferite io già sentia
  Placato addormentarsi ogni dolore.
  E nel gaudio, che l'alma mi rapia
  Tutto a' miei sensi un riso era d'amore;
  Quando in subita notte ed in profondo
  Silenzio immerso, si fe' bujo il mondo.
  - "E un fracasso d'un suon pien di spavento Incontanente di quel bujo usciva, 
    "Non altrimenti fatto che d'un vento Impetuoso per la fiamma estiva 
    "Che fier' la selva senza alcun rattento, 
    E ovunque fiero e polveroso arriva 
    Tutto schianta ed abbatte, e nulla arresta 
    La tremenda ira della sua tempesta.
- E nondimen di mezzo alla rapina
  Di quel turbo nascea tale un diletto
  Tale (portento a dirsi) una divina
  Correa dolcezza ad inondarmi il petto,
  Che in me stesso dicea: qual pellegrina
  Virtù s'è questa di stupendo effetto
  Che mi atterrisce a un tempo e mi rincora,
  E più cresce d'orror più m'innamora?

Ciò dissi appena . . . . . . . .

## DAL BARDO

#### FRAMMENTO

### DEL CANTO VIII

Ma già levato avea dell'armi il grido
De' Franchi il sommo correttor guerriero
E alla possente voce, armi, ogni lido
Armi freme ogni petto, ogni pensiero.
Come suol dell'arena arsa di Dido
Soffiar l'umido vento, e alzarsi nero
Di nubi un gruppo che del ciel la facciaNasconde, e strage all'arator minaccia.

Così da tutta la francesca terra

Tevra di prodi ognor feconda, s'erse
Subitamente nube atra di guerra
Che d'armati le cozie Alpi coperse.
L'orror del varco indarno il cammin serra
E la neve che piè mai non sofferse
E i torrenti e gli abissi. Alla virtude
Sprone è il periglio, e nulla via si chiude.

Fama è, che sopra quell'orrende cime L'ombra s'aggiri, avvolta di tempeste, Del feroce Annibal, che delle prime Orme guerriere stampò l'ardue creste. La vede il montanar fosca e sublime Passeggiar su le nubi, e dalle teste Dell'erte rupi rotar nembi al basso Vietando ai fanti e cavalieri il passo.

D'asta armato e d'usbergo ergesi il crudo
Fantasma a guardia del tremendo calle
Pari a dirupo smisurato e nudo
Cui batte eterno turbine a le spalle.
Spesso, se vero è il grido, alza lo scudo
E forte il percotendo empie la valle
D'alti rimbombi e di paure, e truce
Fa del grand' elmo balenar la luce.

E dell'elmo il cimier che tremolante
Fra i rotti nembi trapassar si mira
E trarsi dietro il turbo, e la sonante
Ala de'venti procellosi e l'ira,
All'immenso fracasso il viandante
D'orror sacro compreso il piè ritira

# LA VIOLA

### CANZONETTA

Pallida violetta

Nel cui smorto color

Lo stato del mio cor
Si manifesta;

Viola pallidetta
Sai tu che voglia dir
L' improvviso sospir
Che in sen si desta?

Ben d'innocente fiore Colori e foglie hai tu, È odorosa virtù Che i sensi avviva.

Ma nel trattarti il core Mi palpita così, Ch' altra mai non sentì Fiamma più viva.

La dilicata e bella

Man che alla mia ti diè

Dell'aurea rosa in te

Pose la spina.

Io la raccolsi e quella Sì dentro mi piagò Che tutta ne tremò L' alma meschina.

Ma per cagion sì cara M' è dolce il sospirar, Nè la spina cavar Cerco dal petto.

Nè mi dorrò che avara Sia meco di pietà La possente beltà Che il cor m'ha stretto.

Beato assai son io
Di vederla e tacer,
E tacendo goder
Di sì gran bene.

Tu non tradir, fior mio, L'arcano del mio cor, Ma scaldami d'amor Queto le venc.

# DE DEO NATO

#### RETISCUS CORONEUS P. A. (1)

### EPIGRAMMA

Poma Deo atque agnos pastor dat: leniter ille Subridens agnis, poma rigat lacrymis:
Et merito, agnus erat mundi pignus redimendi;
Pomum erat antiqui criminis indicium.

#### VERSIONE

## DI VINCENZO MONTI.

Offre un pomo e un agnello

A Gesù pargoletto un pastorello,
Ed egli dona intanto
All'agnello un sorriso, al pomo il pianto:
Chè di un Dio redentor l'agnello è pegno,
E del primo delitto il pomo è segno.

### NOTA

(1) Monsignor Caligola.

#### PER L'ALBO

DI

# BELLA PITTRICE

Donna d'alto intelletto e d'alto core, Onor della divina arte d'Apelle, Pingi, ti dice Amore, Pingi a tua fantasia Una figura femminil che sia Per forme amate e belle Somigliaute alla mia Diva madre Afrodite Qual già parve quel di che senza velo Uscia dall' onde innamorando il cielo. Pingi nel caro viso Delle Grazie il sorriso, Sembri Minerva nel decoro, e Giuno Nel portamento; e se tu vuoi d'ognuno Di tanti pregi in un sol volto espressa La peregrina idea, pingi te stessa.

### SONETTO ESTEMPORANEO

CON RIME OBBLIGATE.

# SOPRA I CAPELLI

Que' tuoi biondi capei, Ninfa diletta
Che crescon pregio al tuo gentil sembiante
Ti palesan terrena alma angioletta,
Ma non ti fanno un' angioletta amante.

Deh cessa alfine d'esser cruda e accetta Quest' alma ch' è per te fida e costante, Quest' alma che a seguirti un di costretta Fu da un sol filo del tuo crine errante.

Vola, qual dolce venticel, da lunge Il mio pensiero alle tue chiome intorno D'Amor sull'ali che lo scalda e punge.

Ma che val ch' ei s' appressi al volto adorno Se dentro al core a penetrar non giunge? Amor, deh lascia che vi giunga un giorno.

#### ALTRO SIMILE.

# SOPRA GLI OCCHI

"Sotto due neri sottilissim' archi Quando ti pose amor luci sì belle Io giurerei che per gli aerei varchi In quel di si perdettero due stelle.

Da voi begli occhi a riguardar sì parchi Piovon dolci sul cuore auree fiammelle, Voi plachereste gli Aquilon, che carchi Vanno d'orridi nembi e di procelle.

Occhi più bei d'Aleina in fronte Astolfo Non vide, e vostra luminosa lampa Domar può l'ombre dello stigio golfo.

E fra la luce, che sull'alme avvampa
In voi sta scritto, ardenti occhi di zolfo,
"Vi fe' natura, e poi ruppe la stampa.

# SONETTO ESTEMPORANEO

CON RIME LIBERE.

#### PER VAGA GIOVINETTA

# LA VOCE

Dolce, soave è la tua voce, e in petto L'anima tutta a ricercar mi viene. Ella rassembra in fresco ermo boschetto Il grato lamentar di Filomene.

Somiglia di gementi aure serene Il sospirar, somiglia un ruscelletto Garrulo figlio di petrose vene Risvegliator d'ignoto almo diletto.

Anzi così gli spirti e punge e folce De' tuoi bei labbri l'armonia canora E gli egri afletti riconforta e molce;

Che all' agitato cor scendere ognora

Io la risento più soave e dolce

Del vio, dell'usignuol, dell'aura ancora. (1)

### NOTA

(1) Questi tre sonetti facea Monti nell'età sua di circa ventiquattro anni in Roma, in casa della famiglia Petracchi, me presente. I due precedenti (non con le rime) ma con le parole obbligate alla fine d'ogni verso, ed il secondo specialmente con l'obbligo anche dell'ultimo verso, e con vocaboli disparatissimi sono quasi miracolosi.

CAY. PETRACCHI.



# BELLEZZE POETICHE

SCELTE

DA ALTRE OPERE RARE
DELL'AUTORE

ZUDITROP TARALANIA

100

## DALLA SPADA

D I

# FEDERICO II

RE DI PRUSSIA

POEMETTO



#### DALLA SPADA

DI

## FEDERICO II

#### $C \land N \land T O$ .

Sul muto degli Eroi sepolto frale Eterna splende di virtù la face, Passa il tempo, e la sventola coll'ale, E più bella la rende e più vivace. Corre a inchinarla la virtù rivale; Alessandro alla tomba entro cui tace L' ira d' Achille, e maggior d' ogni antico Bonaparte all' avel di Federico.

Del sudore di Jena ancor bagnato Al saero marmo ei giunse, e la man stese Al brando che in Rosbacco insanguinato Tarpò le penne del valor francese: Famoso brando dal martel temprato Della sventura, e che per dure imprese Nomar fe' grande chi lo cinse, e dritto Diede e splendor sovente anco al delitto.

MONTI, Vol. IV.

La man vi stesc, e disse: entra nel mio
Pugno, o fatal tremenda spada. Il trono
Ch' alto levasti, e i lauri onde coprío
Un dì la fronte il tuo Signor, mici sono.
Dal gorgo intatta dell' umano obblío
Sua gloria volerà; ma tale un suono
Di Jena i campi manderan, che fiacco
Quel n' andrà di Torgavia e di Rosbacco.

Così dicendo, con un fier sorriso

L'impugua e il ferro alle contente ciglia
Della vagina già splendea diviso.

Mise l'arme una luce atro-vermiglia;

Mise, forte tremando, un improvviso
Gemito il sasso; ed ecco maraviglia,

Ecco una man che scarna e spaventosa
Sul nudo taglio dell'acciar si posa.

Era del guanto marzial vestita

La terribile mano, e si vedea

Sangue uscirne a gran gocce: e tosto udita

Fu 10ca, orrenda voce che dicea:

Chi sei che al brando mio porti l'ardita

Destra? E il brando di forza a sè traca,

E un fremer si sentía di rotte e cupe

Voci, qual vento in cavernosa rupe.

Rise il Franco guerriero alla superba
Sdegnosa inchiesta per lui solo intesa;
(Chè sol delle grand' alme al senso serba
I suoi portenti il Cielo, e li palesa);
Il magnanimo rise; indi in acerba
Sembianza d'ire generose accesa;
È mia, gridò, cotesta spada, e invano
La contende l'Averno a questa mano.

Se di Cocito su la morta foce

Non vien dei fatti di quassù la fama,

Se lassù del mio nome ancor la voce

Non ti percosse, e di saperlo hai brama,

Chiedilo a quel tuo trono, Ombra feroce,

Che là giace atterrato, e invan ti chiama.

Tu ben sette a fondarlo anni pugnasti,

Io sette giorni a rovesciarlo: e basti.

Non tutto ancora il suo parlar finiva,
Che un doloroso altissimo lamento
Suonò per l'aria, e alla virtù visiva
Del favellante eroe sparve il portento.
Ma non già sparve agli occhi della Diva,
Che animando su l'arpa il mio concento
Presta al pensiero la pupilla, e il move
Per le vie de' baleni in grembo a Giove.

Ivi si spazia, e con intatte piume

Tra gli accesi del Dio strali s'avvolve;

A suo senno de' Fati apre il volume,

Tocca il sigillo del futuro, e il solve:

E fragoroso passar vede il fiume

Dell' umane vicende, e sciolti in polve

Sparir là dentro i troni e su la bruna

Onda regina passeggiar Fortuna.

Poichè l'emersa dall'eterna notte

Larva scettrata infranto vide il soglio
Di Brandeburgo, e violate e rotte
L'auguste bende del borusso orgoglio,
Cesse il ferro conteso; ed interrotte
Di furor mormorando e di cordoglio
Fiere parole, all'aura alto si spinge,
E lunga lunga il ciel col capo attinge.

Perchè nessuna al suo veder si rubi

Di tante alla gran lite armi commosse,
Squarcia d'intorno colla man le nubi;
E sì truce fra nembi appresentosse,
Ch' un de' negri parca vasti Cherubi
Che un di la spada di Michel percosse.
Bicca allor la grand' Ombra il guardo gira
Sul pugnato suo regno: ed ahi! che mira?

Di prusso sangue dilagate e nere
Mira di Jena le funcste valli,
E le sue sì temute armi e bandiere,
E i vantati non mai vinti cavalli
Fulminati, o dispersi, e prigioniere
Gir le falangi, e i bellici metalli
Su meste rote con le bocche mute
Cigolaudo seguirle in servitute.

Del valor che di Praga e Frïedbergo
Cinse un giorno gli allori alle sue chiome,
Cerca i duci; e qual cade, e qual dà il tergo,
Qual l'armi abbassa trepidanti e dome.
Della prisca virtù sciolto è l'usbergo
Da tutti i petti: si spalanca al nome
Del vincitor qual rôcea è più sicura,
E ne volge le chiavi la Päura.

Spinge l' Elba atterrite e rubiconde
Al mar le spume, e il mar le incalza al lido
Anglo muggendo, e su le torbid' onde
Gl' invia del sangue si mal compro il grido.
A quel muggir l' Odéra alto risponde,
E, rispetta il Lïon, bada al tuo nido,
Grida allo Sveco dalla riva estrema,
Bada al tuo nido, Re pusillo, e trema.

Di fanciulli e di padri orbi, cadenti Il coronato spettro ode frattanto Le pietose querele, ode i lamenti Delle vedove donne in negro ammanto; Ode urli e suoni di feroci accenti; E vede all'onda del pubblico pianto La discesa di Dio giusta vendetta Folgorando temprar la sua säetta.

E temprata e guizzante la ponea
Nel forte pugno del guerrier sovrano;
Nè cangiata il divin dardo parea
Sentir del primo vibrator la mano:
L' ira allor delle franche armi sorgea
Superante il furor dell' oceàno;
Sinule all' ira del signor del tuono;
Che guarda bieco i regni, e più non sono.

Pur, siccome talor, rotta la seura

Nube, fuor porge la serena testa

"Il ministro maggior della natura

E i campi allegra in mezzo alla tempesta;

Bella del par elemenza fra la dura

Ragion dell'armi al cor si manifesta;

E di mano all'Eroe, tenera Diva,

Fa lo strale cader, che già partiva.

Qua vedi al pianto di fedel consorte
Rimesso di slëal sposo il delitto,
E di malizia gravido e di morte
Pietose fiamme consumar lo scritto;
Là del sedotto Sássone le torte
Vie d'error perdonate e allo sconfitto
Ricomposte sul crin le regie bende,
Che or fatto amico un maggior Dio difende.

Allor, siccome è di quel forte il senno,
Prender nuova sembianza, e depor l'ire
D'Agénore la figlia, e quei che fenno
Tante piaghe al suo fianco, impallidire.
E dell'invitto, che la salva, al cenno
Altri balzar dal solio, altri salire:
E il rio mercato ir chiuso, ove a mal frutto
Compra il Britanno dell'Europa il lutte.

D' Europa intanto alla città reïna
Viaggia della Sprée la trionfata
Spada, e la segue con la fronte china
La borussa superbia incatenata.
Densa al passar dell'arme pellegrina
Corre la gente stupefatta, e guata.
E già la fama con veloce penna
Ne pronuncia la giunta in su la Senna.

Fuor dell'onda levarsi infino al petto
L'altero fiume regnator fu visto,
E nel vivo raggiar del glauco aspetto
Splendea la gioia di cotanto acquisto.
Ma un segreto del cor grave rispetto
Del trionfo al piacer sorgea commisto
All'apparir del brando che si spinse
Sol contro cinque in sette campi, e vinse.

Luogo è in Parigi alla Vittoria sacro,
Ove i Genj di Marte alle severe
Ninfe compagni dell' Ascreo lavacro
Cantan de' Franchi le virtù guerriere.
Della Diva d'intorno al simulacro
Pendon l'arme de' vinti e le bandiere,
E n' è sì pieno il tempio che alle nuove
Nimiche spoglie omai vien manco il dove.

Prodi di bianco pelo, a cui caduta

Del corpo è la virtù, ma non del core,

Custodiscono il loco; e la canuta

Fronte ancor spira militar terrore.

A questo tempio fra la turba, muta

Di riverenza insieme e di stupore,

In guardia dato al buon guerriero antico

Passa il brando immortal di Federico.

Questo è dunque, dicean le generose

Tremole teste de' vegliardi croi,

Questo è il ferro a cui tutta un di s'oppose
L'ira d' Europa e si penti dappoi?

Questa l'arme fatal che fea spumose
Del nostro sangue le campagne? E noi
Illustri avanzi del tuo sdegno or scinta

Te qui vediamo e la tua luce estinta?

Ma se trofeo cadesti, o forte spada,
D'una spada maggior, che aprir ferita
Sa più profonda, non verrà che cada
Mai la fama al tuo lampo partorita.
In questa di valor sacra contrada
Alti onori t'avrai, chè riverita
Pur de' nemici è qui la gloria e schietti
Della tua faran fede i nostri petti.

Si dicendo scoprir le rilucenti
Colte in Rosbacco cicatrici antiche,
E vivo scintillò negli occhi ardenti
Il pensier delle belliche fatiche.
Parve l'inclita spada a quegli accenti
Agitarsi, e sentir che fra nemiche
Destre non cadde; parve di più pura
Luce ornarsi e obbliar la sua sventura.



### IL FERITO IN ALBECCO

DAL CANTO SECONDO

### DEL BARDO

Disse a Malvina allor commosso Ullino: Odi, figlia, laggiù que' dolorosi Gemiti? oh! gli odi? Il fier lamento è quello Del valor moribondo. Or senti. Anch' io Trattai nel fiore delle forze il brando In crudeli battaglie, e a me pur anco Splende di belle cicatrici il petto. Infelice a far mia degli infelici La sventura imparai. Scendiamo, o figlia, Scendiam; chè grata al ciel, nè indarno spesa In beneficio del valor che geme Fia, lo spero, laggiù la nostra aíta. Sbigottì, scolorossi a tanto invito La non avvezza a sanguinosi obbietti Timidetta donzella, e in lui gli sguardi Fissi e fermi, tacea. Poi dal paterno Esortar fatta più secura, e punta Dallo stral di pietà, che ardite e pronte Fa nell'uopo d'onor l'anime belle,

Padre, disse, scendiamo: e coraggiosa L'orme del veglio a seguitar si mise. Van per mezzo alla strage, e non gli arresta Il terror ch'esce dalle tronche membra, E dal sangue e dall'armi orribilmente Sparse e confuse; chè sostienli e guida La virtù che fa l' uom negli ardui tempi Più pensoso d'altrui che di sè stesso. L'andar dei due pietosi illuminava Tacita e pura la sorgente luna, Che per veder sì santa opra scopria Tutto il vergine volto, e rimovea L' invido velo delle nubi. Ed ecco Per l'orrendo sentier gli attenti sguardi Ferir d'Ullino a un tempo e di Malvina Giovin guerriero, che fra molti uccisi Giace in lago di sangue, e stretta in pugno La rubiconda spada, ancor respira. L'alta strage che il cinge, il minaccioso Tender del brando, ed il purpureo nastro, Che argomento d'onor gli fregia il petto, Fanno invito alla vista. Era il sembiante Fiero, ma bello, e su la nuda fronte Della luna scendea sì dolce il raggio, Che rapito ti senti a riguardarla Di pietade e d'amor, e qual sia primo O non l'intende o non sa dirlo il core. Vide il bel volto del garzon ferito La tenera Malvina, e pria che il piede

Corse l'alma in aiuto all'infelice,

Che di questo s'accorse, e coll'alzata
Languida mano, e co'natanti lumi
Le rendea la mercè che colla voce
Non potea. Molte, nè però mortali
Gli solcavano tutta la persona,
E a poco a poco gli rapían la vita
Le ferite, ed uscía di ciascheduna
In un col sangue una segreta voce
Che al cor parlava di Malvina. Ond'ella
Sciolte ratto dal fianco e dalle chiome
Le caste bende con Ullin si diede
A fasciarle veloce; e della piaga,
Che occulto strale già le apría nel seno,
La meschinella ancor non s'accorgea.

E già lo spirto che fuggia col sangue Le vie del cor ripiglia, e per le membra Diffuso riede ai consueti offici. Già si folce sul cubito, già sorge, Già in piè sostiensi il Cavaliero, e puote Coll' aita de' duo che al fianco infermo Gli fan colonna, imprimer l'orme, e lento Movere il passo. Non sorgea lontano D' Ullin l'umile tetto, e non fu lungo Del venirvi lo stento. Ivi gioiosi Sovra non ricco letticciuol, ma tutto Bella spirante pastoral mondezza Il corcâr mollemente. E ciò che l'uopo Chiedea dell'arte apparccchiato, e messo Di medich' erbe un suo tal sugo in pronto, A lavar diessi coll' esperta mano

Ogni piaga il buon vecchio, ad irrigarle Di sanatrici stille, a farle tutte Innocenti e sicure. In mezzo all' opra Le guardava il ferito e sorridea, E colla mano coraggiosa e ferma Le misurava, e gli brillava il viso Come raggio di Sol che dopo il nembo Ravviva il fiore dal furor battuto D'Aquilon tempestoso. E in quel gioire Il cor sospinse i suoi purpurei rivi Novellamente a risvegliar le rose Delle pallide guance, e nelle vene Tornò più lieta a circolar la vita. Sciolse allor quell' intrepido la voce, E con guardo sereno, e con parole Che sul labbro gl' invia la conoscenza Del ricevuto beneficio, disse: Generoso mortal, che al fato estremo Mi togli, e tanta dalla nobil fronte Riverenza m' inspiri, e tu che mostri D'Angelo il volto, e la pietosa cura Con lni dividi, amabile fanciulla, Dite, se onesto è il mio pregar, chi siete! Di che gente? Saper di chi m' ha salvo Giovami il nome, e il cor lo chiede, il core Che non ingrato mi fu posto in seno. La mercede che scarsa io vi potrei Render di tanto, vi fia larga e intera, Pria del ciel che le belle opre corona, Poi dal possente mio Signor renduta;

Chè liberal, magnanimo, cortese Del par che invitto è de' Francesi il Sire, E nel far lieta la virtude esulta.

Guerrier, rispose Ullino, il tuo coraggio, La tua ne' mali alacrità già detto M' avean la patria tua. Io dell' averti Tolto a morte e servato al tuo Signore Sento letizia ch' ogni detto eccede; Ma tu, figlio, tu fai misero e vile, Promettendo mercede, il beneficio. Sta qui dentro il mio premio, in questo petto, Premio che darmi, nè tu puoi, nè il Grande Per cui combatti. Nè però disdegno Del tuo cor grato i sensi, e mi fia dolce (Ecco tutto che bramo) il saper vivi Nella tua rimembranza il Bardo Ullino, E costei, che pietosa in tuo soccorso Volò primiera, ed è la speme, il raggio Dell' inclinato viver mio. Nel fine Di questo detto caramente ei prese La fanciulla per man, che compiaciuta Chinò i begli occhi verecondi, e tosto Gli alzò furtivi e timidetti al volto Del già caro garzone; ed ci la stava Già contemplando, e l'ultime parole Del buon canuto ripetea nel core. Si scontraro gli sguardi, e negli sguardi L'alme sospinte. In lei beossi, e ferma La vista ci tenne: di color cangiossi L'altra, e atterrò l'oneste luci. Il veglio

. L'abbracciava, e seguía: Questo diletto Di santissimi nodi unico frutto (Nodi troppo per tempo, ohimè! recisi: Ma troppa, o cielo, ti parea la gioia De' sereni miei dì!), questa gentile Tenera pianta, come valgo, all' aura Della virtude coltivando io vegno, E in lei comincia, in lei tutta finisce La mia cura, il mio regno. Ella m'è tutto, E la man cara della mia Malvina, Questa mano innocente, allor che morte Chiamerà la mia polve entro la tomba, I lumi in pace chiuderammi. Aperse A que' detti Malvina ambe le braccia, Intenerita le riciuse al collo Dell' amato vegliardo, e su lui tutta, Senza veruna profferir parola, Cadde col capo in abbandono, e pianse. A quell' atto d' amor tanto, a quei volti Dolcemente confusi, a quelle mute Lagrime alterne si sentì sul ciglio Correr pur esso una segreta stilla Il sospeso guerriero, e per le membra Il dolor tacque delle sue ferite: Ma non già taeque il cor, che il molto affetto Dicca con gli occhi rugiadosi e fissi. Ruppe alfin quella dolce estasi Ullino, E rasciutta la guancia, amicamente All' estatico disse: Io satisfeci, Sconosciuto Francese, al tuo desire.

Mi nomai Bardo, e in questo nome apersi Tutto che sono. Per te stesso or sai Ch' io son de' buoni, e in un de' forti amico; In solitaria povertà non vile, Ricco di cor, di pace, e di contento. Nè, perchè Bardo, argomentar che rozzo, Qual già piacque a'miei prischi, e scevro in tutto Da civile dolcezza il tenor sia Di mia vita, chè care a me pur sono Le virtù cittadine, e precettori Nella somma de' carmi arte divina, Non mi fur sole le tempeste e i nembi, I torrenti, la luna, e le pensose Equitanti le nubi ombre de' padri; Ma i costumi ben anco e le dottrine, E gli affetti, e i bisogni, e le vicende Dell' uom, cui nodo social costringe; Chè culta ancora la natura è bella. Ben fu stagion che maestosa e diva, Non che bella m'apparve, innauzi a quella De' vostri vati, la natura espressa Ne' bardi carmi, e grande io sì l' estimo In suo rozzo vestir. Ma fantasia Sempre avvolta di nembi, e sempre al lampo Delle folgori accesa, ed al ruggito D' uniformi procelle, a lunga prova La bramosa di nuove dilettanze Alma nel petto mi stancava; e dentro, Si qui dentro sentii, che d'un sol fiore Ir contenta non può questa divina

Nostra farfalla, Allor vid' io che il Bardo Pittor non era sì fedel, qual sembra, Di natura; chè varia ella e infinita Nell' opre sue risplende; e circoscritta Sotto i bardi pennelli è ognor la stessa. Non che il mio stato, ti fei chiari, o figlio, Quali in petto li serro i miei pensieri. Or piacciati cortese a me tu pure Nomarti, e dirne i genitori. È questo L'interrogar che primo esce dal labbro De' vegliardi, e mi so che dolce in petto Di buon figlio risuona. Come poscia Tua salute il consenta, di più lungo Desire antico mi farai contento. Guerrier mi giova de' guerrieri udire I magnanimi affanni; e del tuo Duce, Che tutta del suo nome empie la terra, E ne libra i destini, è tempo assai Ch' io solingo di selve abitatore Molto udir bramo. E molto udrai, rispose Sollevando la testa il Cavaliero, Ch' io su gl' itali campi, ove le penne Al primo volo la sua fama aperse, E sul barbaro Nilo, e fra l'eterne

Nevi dell' Alpi il seguitai fedele, E tutte del sno brando e del sno senno L'opre vidi e conobbi, e nel volume Tutte le porto della mente impresse. Medicina sarammi all' egro fianco Il narrarle. S'appaghi intanto il primo

Tuo dimando. Terigi è il nome mio, D' itala madre mi produsse in riva Dell' umil Varo genitor francese, Un di que' prodi che passar fur visti Su generose antenne alla vendetta Dell' oltraggiato American. Me privo Del morto padre in povera fortuna, Ma in non bassi pensieri e sentimenti Nudrì la madre coraggiosa. E quando La non ben nota, nè raccesa ancora (Come fulmin che dorme entro la nube) Virtù del magao Bonaparte scese Nell' italico piano, arse d'un bello Desio di gloria il giovanil mio petto, Nè della patria la chiamata attesi, Ma volontario mi proffersi. Al seno Mi serrò la dolente genitrice, Dolente sì, ma non tremante, e, alzate Le luci al cielo, benedisse il figlio, Con queste, che profonde mi riposi Nel più sacro dell'alma, alte parole: Figlio, tu corri a guerreggiar la terra Che mi diè vita. Non odiar tu dunque La patria mia, che tua divien, che nullo Fece oltraggio alla vostra.

Arti dievvi e scienze, ed or bramosa
V'apre le braccia; e a se vi chiama, e spero
Dal francese valor, non danno ed onta,
Ma presidio e salute, e dell'antico

Suo beneficio la mercè. Calcando L'itala polve ti rammenta adunque Che tutta è sacra; che il tuo piè calpesta,

. . . . . . Or tu fra l'armi

Possa tu, figlio, meritarti il grido Di buon, di prode, di leal guerriero, E tornar salvo ad asciugarmi il pianto Che mi lasci partendo. E qui troncaro Le lagrime la voce. Il cielo io chiamo In testimonio, e te cara e sovente Del mio sangue bagnata ausonia terra, Che della madre io fui fedele ognora Ai santi avvisi, e rispettai le tue Mäestose sventure, e qual seconda Patria t'amai, eliè ben di senso è privo Chi ti conosce, Italia, e non t'adora. E voi di Dego e Montenotte orrendi Dirupi, e voi dell' Adige e del Mineio Onde battute, fatemi voi fede, Che nè disagio, nè periglio alcuno Selivai d'armi, nè fui pugnando avaro Della mia vita. Si commosse Ullino, Si commosse Malvina a quel pietoso Racconto, e i moti fea del cor palesi L'alta eloquenza del tacer. Quetato Degli affetti il tumulto, si riscosse Il Bardo e disse: Nella tua favella Una forte risplende alma sublime,

Valoroso Terigi, e l'ascoltarti È gioia che si sente e non si parla. Ma di quïete or le tue piaghe han d'uopo, D'alta quïete: e il sanator di tutte Cure, l'amico degli afflitti, il sonno Tempo è che scenda a riparar le spente Tue forze. Avremmo alle parole assai Ore acconce altra volta. In questo dire Surse il veglio, abbracciollo; e su le labbra Ponendo in atto di silenzio il dito, Allontanossi. Taciturna e lenta Il seguía la donzella, e un guardo indietro Dalla soglia piegò con un sospiro Che dicea: parte il piè, ma resta il core.

# IL RIPOSO

DAL CANTO QUARTO

## DEL BARDO

Su le noriche nevi alta già sparge Le sue rose l'Aurora, e saltellante Di ramo in ramo il passer mattutino In suo garrire la saluta, e chiama Alle cure campestri il villanello. Surge Ullin: ma d'amor punta la figlia Già vegliava infelice, e del languente Terigi tutta notte avea portato Nel pensier le ferite e le parole. Trovolla il padre su le soglie assisa Della stanza ove giace il giovinetto, Guardiana pietosa, ad ogni lieve Rumor d'aura mettendo alle socchiuse Valve l'orecchio e palpitando. E quegli Fatto sieuro della vita, e vinto Dal soave sopor, che nelle stanche Membra sì grato la natura infonde, Del perduto vigor prendea ristauro In dolcissimo obblio. Sereno intanto

L'almo d'Ipperion lucido figlio Su le Pannonie cime i rugiadosi Destricr sferzando lampeggiava il puro Fulgido riso allegrator del mondo, E su le vinte d'Ulma eccelse mura Di tremoli baleni illuminava Lo syentolante tricolor vessillo.

Vid' egli pur la vincitrice insegna Dal romito suo tetto il Bardo Ullino. E al piagato guerrier, che al di novello lu quell'istante i lumi apría, ne porse Esultando l'avviso. Ed ei l'infermo Fianco sul letto sollevando, e tutto Tremante di piacere, Oh! ch' io la vegga, Ch'io la vegga, gridava. E sì parlando Barcollante si leva, alla fidata Spalla si folce del buon vecchio, e il passo Move; e di forze povertà non sente: Tanto puote la gioia. In rusticano Acconcio seggio lo compose Ullino Sul varco della soglia, e dirimpetto Coll' accennar del dito il trionfante Vessillo gli mostrò. Corse al guerriero Tutta l'alma negli occhi a quell'aspetto, Gli tolse il gandio le parole, e l'atto Della bocca, del ciglio e della fronte E tutta la sembianza era un sorriso Del cor che lieto per la vista uscia. Da quel dolce spettacolo rimossi

Ancor Terigi non avea gli sguardi, Quando cupo da lungi e ognor più spesso Di bellicosi bronzi un tuon sentissi, Che dell' Istro muggir facea le rive Con lugubre rimbombo; a cui gementi Scotendo il peso delle bianche brume Con sordo echeggio rispondean le selve. Eran pugne novelle, che ne' campi Di Neresémo e Langenò novelli Rapidi lauri raccogliendo al crine Del Magno Bonaparte, a cui se pure Altro resta da farsi il fatto è nulla. Qua finisce un conflitto, e là comincia L'altro, e veloci d'un sol capo al cenno Per diverso sentiero alla vittoria Volan dovunque delle franche armate I magnanimi duci: a quella guisa Che dall' alto Gottardo i fragorosi Liquidi figli dal paterno fianco Con orrendo fracasso si devolvono Per quattro parti, e sbarbicate e lacere Giù rotando le selve a quattro pelaghi Portano le sorelle onde velivole A nudrir di Nettuno il vasto imperio, E le procelle risonanti e i turbini.

Come intese Terigi il tuon de' cavi
Fulminanti metalli, indizio certo
Di calda zusta, siammeggiò nel viso,
Erse il capo, gli prese il corpo tutto
Una smania, un tremor: quale il pugliese

Generoso destrier, che delle tube Lo squillo udito e delle spade il cozzo, Vibra incontro al romor gli acuti orecchi Con erto collo e scintillanti sguardi; Scalpita la sonante ugna il terreno, Spiran foco le nari, e alla battaglia Par che sul dorso il cavaliero inviti. Tal si fece Terigi. Ed ecco, ei grida Fieramente animoso, ecco sanate Le mie ferite: datemi, rendete Al mio fianco l'acciar: vola il coraggio De' miei fratelli a nuove palme, ed io, Io qui resto? io che tutto ancor non diedi Alla patria il mio sangue, al mio Signore? A me l'armi, su via, l'armi. Ed in questa Si rizzò, ricercò con gli occhi il brando, E verse quello la man stesa, il passo Vacillante tentò; ma non rispose L'infermo piede alla virtù del core.

Posto a giacer di nuovo, e in lui sedato
Quel non saggio desio, grave lo prese
Per la mano il vegliardo, e così disse:
Figlio, mal serve al Prence suo, chi troppo
Di servirlo s'adopra. Arsa di vero
Zelo hai tu l'alma pel tuo Re? fa stima
D'una vita a lui sacra. I suoi guerricri
Sono i suoi figli: sue pur anco adunque
Le tue ferite. E tu le sprezzi? e vanto,
Folle! pretendi di fedel soldato?
Figlio, a che questo intempestivo ardore,
Questo delirio di valor? Perduto

Temi forse il momento di far chiara La tua prodezza? Della patria tutti Giaccion forse i nemici? Odi vicina Rimuggir la sarmatica procella, Odi il pianto de' campi, odi le grida, L' ulular de' fumanti arsi paesi, E l'alta delle genti ira che chiede Alle galliche spade memoranda La vendetta d' Europa, la vendetta Della culta ragion venuta a zuffa Con la barbaric. Allor ben mostro e speso Fia l'ardir che t'accende; allor ben dato Il sangue. Or pensa a rintegrarlo, e in vana Guerresca furia non gittar l'avanzo D'una vita non tua. Dimesso e mesto Chinò le ciglia a quel parlar Terigi, Errò col guardo su le sue ferite, Le tentò con la mano, e dal cor pieno Ruppe un sospir, che lo disciolse in pianto. N' ebbe il Bardo pietà; furtivo un cenno Fe' degli occhi a Malvina, che dell' arpa Lieve lieve si pose fra le dita Le dolcissime corde, e sul dolore Dell' amato garzon sciolse il concento.

Piagato e languido
Giace il guerricro,
Dal muro pendere
Vede il cimiero;
Fitta al suol mira
L'asta, e sospira.

Repente scuotelo
Il marzio carme:
L'invito intendere

De' prodi all'arme Pargli; e impedito

Freme il ferito.

Ma ve' che recagli

Il già mertato Lauro la Gloria Ed al suo lato Dolce s'asside:

L'eroe sorride.

Sorride, e memore

Dei dì felici

Racconta agli avidi

Pendenti amici
Di Marte orrende

Alte vicende.

Narra dell' itale

Pugne gli affanni, Del Nilo domiti

Narra i tiranni,

E l'omai spenta

Patria redenta.

Alle magnanime

Narrate imprese

L'orecchio tendono

L'alme sospese;

E qualche core

Batte d'amore.

Chinò i begli occhi al fin di sue parole L'infiammata donzella, e su le gote Le si diffuse del pudor la rosa, Che nata appena impallidì. La vide L'accorto padre, nel cor imo scese Della fanciulla e tutta ne conobbe La ferita, Nè già d'ira fe' segno Nè di dolor; che i puri occhi del cielo Cosa non ponno contemplar più bella D' amor compagno d' onestate. In lui Posa de' padri la speranza; e dolci Rende i tormenti della vita, ei porge All' arso labbro de' mortali il sorso Della celeste voluttade, e tutta Gli sorride natura. E anch' ei sorrise Il discreto buon vecchio, e nel pensiero Antiveggente l'avvenir, rifulse Un santo nodo già nel ciel ordito; Ma nella mente lo si chiuse e tacque. Che cor fu il tuo, Terigi, che consiglio Allor che aperto balenar vedesti Tanto arcano d'amor? Fra l'armi e l'ire Crescesti, è ver, ma di Gradivo i duri Studi non fêro al cor bennato oltraggio. Valor da bella cortesia disgiunto Resti al sozzo ladron, che dagli eterni Ghiacci d'Arturo a desolar le belle Nostre spiagge calò; resti al crudele Che ne comprò le mercenarie spade, Resti d' Europa all' assassino. Orgoglio Di francese guerriero è un cor gentile.

Come gli accenti, che stupor, rispetto, Desio, speme, timor gli avean rapito, Potè la lingua ripigliar, si volse Il garzon generoso alla donzella; E con quel dolce favellar, che care Fa le parole e il parlator, sì disse: Celeste al par de' tuoi begli occhi è il canto Del tuo labbro, Malvina; ed efficace Ineffabil dolcezza su l'amaro De' miei pensieri diffondesti. Assai Assai m'è grave udir di Marte il grido, Saper ch'altri si coglie eterne palme In illustri perigli, ed io qui starmi, Lasso! inutile peso. Or, poi che tolto Emmi il gran Duce seguitar, nè posso Per lui pugnando e per la patria un qualche Lauro io pure intrecciarmi a questo crine, Seguirallo il cor mio, dolce mi fia Raccontarne l'imprese, e far più mite, Ragionando di lui, la mia sventura.

La notte che seguì d'Arcoli il duro
Conflitto, a me del lungo pugnar lasso
Fu commessa una scolta. Di vergogna
Nel rimembrarlo avvampo, e la parola
Raccontando mi fugge. La stanchezza,
Ch' anche in mezzo al ruggir delle tempeste
Addormenta il nocchier, viuse me pure,
Sì che posto in vedetta, immantinente
M' occupa il sonno, e tutti in un profondo

Obblio sommerge i travagliati spirti. Ma l'indefesso Bonaparte, a cui Par che tempra di membra il ciel conceda D' ogn' uopo intatta di mortal natura, Scorrea tacito, solo, ed in vestire Di gregario guerrier, l'addormentato Campo. Il nemico non lontan rondea Perigliose le veglie, e più la mia, Che più d'appresso lo spïava. Ed ecco Vien l'ora delle mute. Un improvviso Scuotemi e desta calpestío di piedi. Eran le guardic successive. I lumi Apro nel sonno ancor natanti; cerco L'arme caduta, e non la trovo. In giro Meno gli sguardi stupefatti, e veggo Ritto starsi ed armato alla vedetta Vigilante in mia vece altro guerriero. M' accosto, il guato, il riconosco: è desso, Desso il gran Duce. Me perduto! io grido; E bramai sotto i piedi una vorago Che m'inghiottisse. Ma con tale un detto Di bontà, che più dolce unqua sul labbro Nè di padre s'udì, nè di fratello: Non temer, quel magnanimo riprese; Dopo lunga fatica ad un gagliardo Ben lice il sonno, e a me vegliar pel mio Fglio e compagno. Ma tu scegli, amico, Meglio altra volta i tuoi momenti. E sparve. Muto, tremante, attonito, siccome Uom, cui cadde la folgore vicina,

Mi restai lunga pezza. Alfin del fallo
La conoscenza e del perdon mi fece
Impeto al core: alzai le palme, al suolo
Mi prostrai su i ginocchi, e per l'orrore
Della notte gridai: Dio che passeggi
Per quest' alte tenebre, e de' mortali
Miri le colpe e le virtù, gran Dio,
Dammi che un di per lui morire io possa.

## LA SPEDIZIONE D'EGITTO

DAL CANTO QUINTO

### DEL BARDO

Tacque il Bardo, ciò detto, e più vicina
Fece l'orecchia ad ascoltar. Vezzosa
Dall'altra sponda la gentil Malvina
Della bocca alcun poco aprì la rosa,
E coll'alma dal petto peregrina
Il bel viso sporgea, desiderosa
D'udir gli accenti di quel labbro amato,
Su cui tutto già vola il cor piagato.

Ailor Terigi incominciò: Gran cose,
Egregio veglio, a raccontar m'inviti,
Come in sua forza Bonaparte pose
L'egizia terra co' suoi pochi arditi;
E qual propizio Nume a più famose
Prove salvo il ridusse ai nostri liti,
Ove i furori della patria spense
Tutti, e d'Italia il rio destin redense.

Ma chi spinger potrà securo e solo

Per tanto mar la temeraria antenna?

Il valor di che parlo è di tal volo

Che nol può seguitar vela nè penna.

Stanca è la tuba della Fama, e solo

Qualcun de' fatti memorandi accenna,

E si lamenta che ognor schietta e vera

Le più volte tenuta è menzognera.

Sol del sangue d'Europa e del suo pianto
Cresciuta sempre, e sempre sitibonda
Anglia feroce dell'ulivo al santo
Ramo insultava su l'atlantic'onda,
E comprava delitti, e sol di tanto
Si dolea, che non fosse aucor feconda
Di tradimenti assai la disleale
Quant'era di valor la sua rivale.

Questa di ferro e di sublime ardire,
Quella d'oro e di fraude possente.
Vide il grande guerriero, che ferire
Fea bisogno la cruda in Oriente,
E all'avara su l'Iudo inaridire
Dell'auro corruttor la rea sorgente,
Chè su l'Indo inesausta ed infinita
Non sul Tamigi è di costei la vita.

Chiude l'alto pensier nel suo gran seno,
Fa di forti un'eletta e al mar s'affida.
Non sì tosto sul dorso hallo il Tirreno,
Che giunto al Nilo già la fama il grida.
Salvo uscito sul libico terreno
L'esercito si volse all'onda infida:
Guatò l'immensa liquida pianura,
E ricordossi delle patrie mura.

Allor pronto le schiere a parlamento
Raccolse il Magno, e la serena vista
Girando intorno, con quel forte accento
Ch'ogni volere al suo volere acquista:
Soldati, ei disse, a illustre esperimento,
A famosa io vi guido alta conquista,
Che costumi, virtù, commercio abbraccia,
E di quest'orbe cangerà la faccia.

Voi ferirete a morte l'infedele
Anglia, cui tanto il nostro danno alletta.
Di qua si passa al cor della crudele,
Di qua vassi di Francia alla vendetta;
Qua vi chiamano i pianti e le querele
D'un altro mondo che soccorso aspetta.
Al fulgor della gallica bandiera
L'Indo da langi alza la fronte, e spera.

Soldati, Europa vi contempla, e grande
Grande è il destino che adempir vi resta.
Rischi, affanni, fatiche e memorande
Pugne, la danza a cui vi meno è questa.
Ma parlo ai forti, a cui già le ghirlande
D'Arcoli e Dego coronar la testa,
Parlo al Franco guerrier, parlo a' miei figli
Nello stento esultanti e ne' perigli.

Molto voi feste per la patria, molto

Per la gloria, per me. D'assai più ancora

Farete adesso, ch'io vi scorgo in volto

Già la fiamma d'onor che vi divora;

Già il suon dell'armi, già le voci ascolto

Accusatrici d'ogni vil dimora.

Ma chi vil può mostrarsi in questo lido,

Ove ancor suona d'Alessandro il grido?

Quella che incontro torreggiar si mira
È città da quel Magno un di fondata.
Colà dentro la grande Ombra sospira
Dal molle abitator dimenticata.
Or la sdegnosa raddolcendo l'ira
Da que' merli contenta ella ne guata,
E impaziente a vendicar ci chiama
L'onor prisco già spento, e la sua fama.

Qui molte troveremo orme profonde

Dell' antico valor. Chiaro il Romano
Su questo suol fu spesso e su quest' onde,
Nè il Franco andrà da quello oggi lontano.
L' emulaste finora; or, se risponde
L' usato ardir, l' eguaglierete. Invano
Nol vi prometto: ditelo, se mai
Promettendo vittoria, io v' ingannai.

Fur ignei dardi al sen queste parole:
Armi ognun freme, all'armi ognun si sprona.
L'ali al piè, l'ali al cor primo esser vuole
A por ne'rischi ognuno la persona.
Tragge lampi e terror dai ferri il Sole:
L'allegro canto de' guerrieri intuona
L'esercito volante, e si confonde
L'inno di Marte col fragor dell'onde.

Animoso di ratte orme l'arena
Venía stampando innanzi a tutti il Duce.
Non macchiava vapor l'aria serena;
Schietta e larga dal ciel piovea la luce,
Quando repeute (a me medesmo appena
Il credo, e il vidi con quest'occhi), un truce
Prodigio apparve. Tu l'ascolta, e al vero
Darà fede in segreto il tuo pensiero.

Mugge il mar senza vento, e sopra il mare
Da prestissimi vortici sospinta
Negra una nube di lontano appare
Di vivo sangue tempestata e tinta.
Dal fosco grembo ad or ad or traspare
Una forma terribile indistinta.
Dritta ver' noi, veloce, alta, tremenda
Venía dall'Asia l'apparenza orrenda.

Dalla parte, onde il nembo a noi procede,
Tutto è il ciel buio; dalla nostra è un riso
Di purissima luce. Il guardo vede
Quinci un inferno, e quindi un paradiso.
Giunta là dove nel mar bagna il piede
Degli Arabi la torre, all'improvviso
Tuona la nube, squarciasi, e fuor caccia
Immenso spettro con aperte braccia.

L'alto capo toccar gli astri parea,

Ma il piè sotterra s'inabissa. Stende

Su l'Affrica una man; l'altra spandea

Su l'Asia, e parte ancor d'Europa offende.

Al fianco il brando, al fronte l'elmo avea,

E sotto l'elmo dell'altar le bende.

Scosse un gran libro, e il libro che s'aprio

Scritto in fronte mostrò: Voce di Dio.

Schifosa, oscena, e per gran piaghe impura
Tutta appar la persona. Ha la sembianza
Carca di duol, smarrita e mal sicura,
Quasi senta mancar la sua possanza.
Mette, e par che riceva la paura
Che altrui dar cerca. Cavernosa stanza
Di rance zanne la livida bocca
Pestifera mesite intorno scocca.

Girò su noi l'orribil guardo, e foco
Dagli occhi dardeggiò, ma smorto e tetro:
Digrignò i denti spaventosi e roco
Muggì come spezzata onda lo spetro;
E udir mi parve questo tuon: Sì poco
Temuta è dunque la mia possa? Addietro,
Addietro, gente dell'altrui bramosa,
La più di tutte audace e perigliosa.

Se con la spada e co' pensieri ardite

Tradurre al culto di ragion la terra

Che in mal punto attingeste, e alle meschite

Ed ai costumi ch' io fondai far guerra,

E turbar l'ozio del mio regno, udite

Ciò che nel grembo alt' avvenir si serra;

Franchi, udite e tremate: mille porte

Per tutti esterminarvi apre la morte:

Altri in dure battaglie, altri di stento E di squallido morbo, altri trafitto Sotto il ferro cadrà del tradimento; Faran bianco le vostre ossa l'Egitto. Le vele che portâr tanto ardimento Fulminate dall'Anglo in rio conflitto D'Abukir lasceranno infame e bruna Di Franca strage, la fatal laguna.

Mi fêr l'orrende profezie fremire.

Volsi gli occhi al gran Duce, e su la fiera
Fronte gli vidi folgorar l'ardire;

Li rivolsi allo spettro, e più non v'era.

Ben di lampi e di fumo in Abukire

Una striscia mirai, che densa e nera

Tra le galliche antenne in frettolose
Rote nel mar tuffossi, e si nascose.

Scarco di quel funesto ingombro il cielo
Tornò sereno, e tornâr lieti i petti.
D' un cor medesmo e d' un medesmo zelo
Moviam rapidi, quieti e circospetti.
E già quanto due volte è un trar di telo
In ordinanza militar ristretti
D' Alessandro siam sotto alla cittade
Scossa al baleno dell' ignote spade.

Qui l'ardua cominciò niliaca impresa.

Chi fia che tutta a mano a man la dica?

Il di primiero combattuta el presa

Cadde d'Egitto la regina antica.

Munir le mura e il porto di difesa

Fu del secondo rapida fatica;

Norma si diede e provvidenza all'uopo

De' cittadini il terzo e l'altro dopo.

In Rossetta nel quinto, in Damanuro
Brillò nel sesto di nostr'arme il lampo.
L'altro fe' Rammanía, l'altro fe' scuro
D' araba strage di Cebrissa il campo.
De' re alle tombe ne' seguenti un duro
Conflitto arse: vincemmo; e senza inciampo
Del fortunato Bonaparte al piede
L'egizie sorti il di ventesmo vede.

Dietro il valor di sue vittorie è lento

Della parola e del pensier il corso.

Ancor Cinzia col bel carro d'argento

Tre giri intégri non avea trascorso,

Che sottomesso ogni nemico o spento,

Menfi sentía del Franco impero il morso

Del pelusíaco seno alle rimote

Spiagge, ove dritta il piè l'ombra percuote.

E sagge furo e salutari e dive
Del vincitor le leggi, e dolce il freno.
Sovente conquistàr l'Egizie rive
L'Arabo, il Perso, il Turco, il Saraceno;
Ma fu crudo il conquisto, e ancor lo scrive
Colma d'orror la storia, che sereno
Farà il sembiante, e allegrerà gl'inchiostri
L'opre narrando del cirneo Sesostri.

Oltre Gaza respinti, oltre Sïene

Del Canopo i tiranni, a far beati
Gli abitatori, e sciorne le catene
I pensier tutti dell' Eroe fur dati.
I santi dritti, ond'esce il comun bene,
I costumi, le curie, i magistrati
Restituisce; e pien di maraviglia
L'uomo dell'uom la dignità ripiglia.

Con severa bilancia ripartito

Regola il carco che la patria impone;

Frange i ceppi al commercio, che fiorito

L'arti risveglia, a cui la pace è sprone.

Per le vie, per le case al dolce invito

L'industria ferve; ogni squallor depone

Il già cangiato Egitto, e sente a prova

La presenza del Dio che lo rinnova.

Vita di tutto Ei tutto osserva, e saggio
Dispon dell'opra il mezzo e la maniera.

Tale il re delle pecchie, allor che il raggio
Del monton sveglia l'alma primavera,

A riparar del rio verno l'oltraggio
Desta al lavor del mele e della cera
L'illustri ancelle, e osservator severo
Le fatiche ne scorre e il magistero.

Altre intendono ai favi, altre la manna
Van de' fiori a predar cupide e suelle.
Qual le compagne a scaricar s'affanna,
Qual del dolce licore empie le celle;
Queste, tratti i pungigli, la tiranna
Torma de' fuchi caccian lungi; e quelle
Castigano le pigre. Un odor n'esce
Che ti ristaura, e il lavorio più cresce.

Con infinita provvidenza il senno

De' suoi sofi comparte il sommo Duce.

Altri l'ombra del punto fissar denno,

Che rompe all'arco meridian la luce.

Altri i portenti investigar, che fenno

Chiaro l'Egitto, ovunque ne traluce

L'orma ancor mäestosa, alla cui vista

Il pensiero stupisce, e il cor s'attrista.

Quei dell'alcali indaga e de' metalli
I segreti covili: arcano obbietto
Di maraviglia per deserte valli
Questi raccoglie il peregrino insetto.
Qual pe' freschi del Nilo ampi cristalli
Del muto abitator turba il ricetto
Ittologo bramoso, e qual procura
Nuove piante all'amor della natura.

Ai lenti ceppi di tenace arena

Altri toglie i canali; e quando i colti
Chieggon del Nilo la feconda piena
Corregge i flutti vagabondi e sciolti.

Altri all' aura le late ali disfrena
Di ventoso molino; altri per molti
Gorghi in severo idraulico travaglio
Getta nell' onde il tentator scandaglio.

Sagaci intorno al chimico fornello
Sudano intanto d' Esculapio i figli,
Che de' morbi a frenar l'atro flagello
D'erbe e nitri facean dotti perigli.
La schiava al fato stirpe d'Ismaello
L'arte, che a morte sa troncar gli artigli,
Stupita impara, e vede alfin, che dove
L'uom si guarda, il Destin l'urna non move.

Così l'alme scienze ricondotte

Alla terra natía per mano amica

Dopo l'orror di lunga iniqua notte

Salutâr liete la lor cuna antica,

E di saper più ricche ed incorrotte,

E con fronte più casta e più pudica

Il delitto espiâr d'un esecrando

Timor del Vero, che le spinse in bando.

Bello il vederle ai porti, alle bastite
Girar tra spade e bronzi, e con le pure
Man le seste, gli squadri e le matite
Oprar tranquille in mezzo alle paure.
Bello il veder le vie coperte e trite
Di guerrieri e di sofi, e le secure
Canopie genti intanto dappertutto
Raccor dell'armi e della pace il frutto.

Securo punge il suo cammel, nè teme
Dall' Arabo ladrone onta e rapina
Il vïator: libera il dorso preme
L' indica merce all' eritrea marina.
Di Bonaparte è l' occhio ovunque è speme
Dell' utile, o del meglio: in sua divina
Mente ei lo volge ad ogn' istante, e il piede
Move rapido e franco ove lo vede.

Tutto discorre il Delta, ed ogni passo
È un beneficio. Intento a ciò che giova
Ode, osserva, provvede, nè mai lasso
O nascendo o morendo il Sol lo trova.
E se talvolta di vigor già casso,
Lo spirto no, ma chiede il corpo nuova
Di forze emenda, di veder ti pensa
Giove in riposo all' etïopia mensa.

Che pari a Giove ei pur talor discende
Alla dolcezza d'ospital convito.

N'esulta in cor l'Egiziano, e pende
Da quelle labbra di stupor rapito.
Se in lui veder nelle battaglie orrende
Credette il divo d'Iside marito,
Or n'udendo il sublime almo sermone
Pittagora ascoltar pargli e Platone.

De' suoi gravi di senno alti pensieri
Fa tesoro la fama; e sì voi pure
Moli eterne di Céope e di Meri,
Li parlerete coll' età future.
Il maggior de' Potenti e de' guerrieri
Qui, direte, s' assise, e le mature
Sentenze svolse del profondo petto,
E fu degno di cedro ogni suo detto.

Gli occhi alzando di Céope al sublime
Monumento, dell'arte immenso affanno,
Contra cui le già stanche e mute lime
Del tempo vorator dente non hanno.
Venti secoli e venti dàlle cime
Di quella mole a contemplar ci stanno,
Sclamò l'Eroe; l'udì la fama, e disse:
Cadrà quel masso, non quel detto. E scrisse.

Giunto là, dove Neco il gran tragitto
Fece alle rubre nelle libich' onde,
Con lieto grido salutâr l' invitto,
Sceso a bearle, quelle chiare sponde.
Ma sdegnoso dell' Istmo il derelitto
Mar vermiglio agitò le rubiconde
Spume, e cercò, sentendo il fato amico,
Pien di nuova speranza il varco antico.

Tutto guardando, e tutto in se romito
Il magnanimo intanto esaminava
L'acque, le prode, il ben acconcio sito
Che le porte al commercio Indo dischiava.
Del figliuol di Psammitico l'ardito
Genio il segnía d'appresso, e gli mostrava
L'orme ancor vaste del canal che spinse
L'orto all'occaso, e in un due mondi avvinse.

E ben la fiamma al cor gli s'accendea
Dell'emula virtù, ben nell'audace
Pensier gli lampeggiò la grande idea,
Che forse ancora nell'eroe non tace.
Ma diverso lassù fato volgea,
Già nuove palme gli prepara il Trace
Stretto coll'Anglo, a cui la Franca sorte,
Arbitra fatta dell'Egitto, è morte.

Sul mar di Siria e in Acri, ove Fortuna Sfida a conflitto la virtù farncese, Ondeggia al vento con la turca luna, Ahi vile accordo! il leopardo inglese. Di Joppe e Gaza la campagna è bruna Di Barbari già pronti a inique offese. Matante torme, e tante armi son polve Dinanzi a quel valor che tutto solve.

Vide il costoro orribile macello
Il monte che l'Ebreo sacra ad Elia;
L'umil terra lo vide, u'Gabriello,
Siccome è scritto, salutò Maria;
E tu il vedesti, tu che d'Israello
Apristi all'arca trïonfal la via,
Retrogrado Giordano, e la seconda
Fuga tentasti con la trepid'onda.

E fora il muro al suol caduto alfine
Che in Acri il sommo vincitor trattenne;
E avria rimesso la fortuna il crine
Alla mano che stretto ognora il tenne;
Ma il Cicl che a più mirande e peregrine
Prove il chiamava, all'alto ardir le penne
Precise, il Cicl che a più levarlo inteso
Due gran fati al suo brando avea sospeso.

D'Asia il fato e d'Europa era pendente Da quella spada, e trepidava il mondo. Librò, credo, amendue l'Onnipossente, E ponderoso in giù scese il secondo. Sparve l'altro più lieve, e nella mente Si rinchiuse di Dio, che nel profondo Del suo consiglio or forse il fa maturo, Nè par che molto restar debba oscuro.

S' offerse agli occhi allor di Bonaparte
Grande un prodigio, e qual vulgossi, occulto
Nol vi terrò, ch' egli è d' eterne carte
Degno, nè debbe rimaner sepulto.
Già d'Acri a terra rovinose e sparte
Cadean le mura; del superbo insulto
Già il fio pagava l' Ottoman, cui resta
Solo un riparo, e mal potca far testa.

Tacita uscia dalle cimmerie grotte

La nemica del di; ma non del Duce,

Tacea la cura, che per l'alta notte

In mille parti il suo pensier traduce.

Ed ecco balenando aprir le rotte

Ombre a' suoi sguardi un' improvvisa luce,

Ecco stargli davanti eccelsa e ritta

L' augusta immago della patria afflitta.

Avea lacero il crin, smorto il bel viso,

E su la guancia lagrime e squallore.

Guatò muta il guerriero, e il guardo fiso

Parea sul volto gli cercasse il core.

Indi un sospir dal petto imo diviso,

Mi conosci tu? disse, al suo dolore

Non ravvisi la madre? e il suo periglio

Dunque ancora non parla al cor del figlio?

Tu fra barbare genti, inutil vanto,
Côgli d'Asia gli allori; e il fero Scita
Giunto coll' Unno al crin mi sfronda intanto
Quei che lasciasti nella tua partita.
Nè questa è tutta la cagion del pianto,
Lassa! nè sola è questa la ferita
Che mi dà morte. I figli, i figli, ahi stolti!
Spengon la madre in ree discordie avvolti.

Grande, felice, e di valor precinta
Feci io tutti tremar mentre fui teco;
Or giaccio oppressa, disprezzata e vinta,
Chè Bonaparte mio non è più meco.
Il tuo lasciarmi, il tuo partir m' ha spinta,
M' ha, misera! sommersa in questo cicco
Di mali abisso, e dell'uscirne è vano
Ogni sforzo, se lungi è la tua mano.

Torna, deh torna a me, figlio, mia speme,
Mia speranza, mio tutto. A che ti stai
Cercando pur su queste rive estreme
Gloria minor del tuo coraggio? e il sai.
Salvar la patria che t'invoca e geme,
Pensaci, è gloria più solenne assai.
Deh non patir ch' empio ladron ne tolga
La vita, e il pugno in queste chiome avvolga.

Non patir che la bella itala figlia
Usurpator sarmatico, t'involi.
Piange in barbari ceppi, e si scapiglia
L'infelice, e non è chi la consoli.
A te le suc catene, a te le ciglia
Alza, pregando che a scamparla voli.
Il promettesti, lo giurasti, e furo
Sempre d'un Dio la tua promessa e il giuro.

Vieni dunque, e ne salva. Delle genti In te gli occhi son fissi. Il mormorio Del mar che freme è carco de' lamenti Che ti manda l'Europa, odi per Dio. Se frapponi al soccorso altri momenti, Tu più patria non hai. Disse e spario Come baleno, e per la via che prese Di gemiti sonar l'aria s'intese.

#### IL XIX BRUMAIRE

DAL CANTO SESTO

### DEL BARDO

Spente le forze de' nemici, e ogu' uopo
Dell' armata provvisto, al lido aduna
I suoi più fidi il Duce, e dal Canopo
Salpa; e nocchiera in poppa ha la Fortuna.
Nè fragil prora vi fu pria; nè dopo
Mai l' onde ne vedranno altra ventura
Di tanto carco. Il cor cui poco è il mondo,
Quel cor si cela in quell'angusto fondo.

Contra le vele del fatal naviglio,
Consci forse del Dio ch' ei porta in grembo,
Non osano di far lite e scompiglio
I venti: dorme la procella e il nembo.
Solo increspa con placido bisbiglio
Dolce un Levante alla mattina il lembo:
E l'onda intanto; chi è costui, dir pare,
A cui l'aria obbedisce, e serve il mare?

E certo il mar sentía che su quel legno
Navigava il valor, che al fier Britanno
Farà caro costar dell'onde il regno,
Finchè ne spezzi lo scettro tiranno.
Quindi parve d'uman senso dar segno
Il tremendo elemento, e un bello inganno
Fatto all'inglese insecutor schernito,
Pose il vindice suo salvo sul lito.

Come giunto s' udì l'alto Guerriero,
Di giubilo deliro a lui davante
Si versar le città lungo il sentiero:
Mise a tutti il piacer l'ali alle piante,
Ognun s'affretta e incalza, ognun primiero
Esser vuole a gioir del suo sembianta:
Bonaparte gridare i vecchi padri,
Iterar Bonaparte odi le madri.

Bonaparte i fanciulli, Bonaparte
Rispondono le valli; e nell'ebbrezza
Di tanto nome, al vento inani e sparte
Van le memorie d'ogni ria tristezza.
Nel tripudio ognun corre ad abbracciarte
Sia nemico, od amico: l'allegrezza
Non distingue i sembianti; un caro errore
Dona gli amplessi e negli amplessi il core.

Francia tutta del Magno alla venuta
Rizzossi; ne tremò l'Alpe, e l'avviso
Dienne all' itala Donna. L'abbattuta
In mezzo al pianto lampeggiò d'un riso,
E serenossi. Ma in piè surta e muta
Di maraviglia, Europa il guardo fiso
Su la Senna converse, ove sentia
Che alfin soluto il suo destino andria.

Qual, pria che fosse il mar, la terra, il cielo,
Del caos l'orrenda apparve atra mistura,
Ove l'umido, il secco, il caldo, il gelo
Feau pugna, e muta si tacea natura;
Che tal, rimosso alla menzogna il velo,
Fusse di Francia il volto ti figura,
Quando il Magno a camparla dal Ciel fisso,
Venne, quale già Dio sovra l'abisso.

E l'abisso in che l'egra era sepolta Tutto il vide egli sì. Vide il Delitto Passeggiar venerato, e per istolta Potenza fatto probitate e dritto. La Virtù vide di gramaglie avvolta, Atterrati gli altari, Iddio proscritto; La Giustizia mercato, e disciplina Generosa la Frode e la Rapina. Vide in bisso il codardo, e nudo il petto
Del forte, il petto ancor del sangue brutto
Per la patria versato; e a rio banchetto
Di sue ferite divorato il frutto,
E spinte al cenno di vil duce inetto
Al macello le schiere, e omai già tutto
Morto il bellico onor, morta la scuola
De' prodi, e viva l'arroganza sola.

Fresnè d'orrore e di pietade al diro
Spettacolo l'Eroe. Tutte discorre
Fra sè le vie, le guise, onde il martiro
Di tanto scempio alfin la patria torre.
Vede, ovunque gli sguardi ci volga in giro,
Di colpe orrendo intreccio, e che a disciorre
Cotanto nodo il taglio mestier fea
Che del re Frigio il groppo un di scioglica.

Dopo molte vegliate in questa cura

Torbide notti alfin diè calma al vago

Pensier quel Dio che queta ogni rancura

Col ramo che di Lete intinse al lago.

Ed ecco in sogno manifesta e pura

Tornargli innanzi la medesma immago

Che gli apparve in Soría. Mesta del letto

Su la sponda s'asside, e con affetto

Così prende a parlar: Figlio, il crudele
Mio stato il miri. A che ti stai? Sol una
È la via di salute, ed infedele
All' alme dubitose è la fortuna.
In che mar di misfatti abbia le vele
Spinto il poter de' molti, e che nessuna
Esser può libertade ove son tutti
Liberi, il vedi; e assai n'ha il fatto istrutti.

Arroge, ch' ella è un' impossibil cosa
In vasto stato; arroge l'opulenza,
E lo splendor de' vizi, e la sdegnosa
Di tutte leggi popolar licenza;
Arroge la ribelle, imperïosa
Forza dell' uso, cui nè vïolenza,
Non doma, nè lusinga; e in questo suolo
L' uso comanda il comandar d' un solo.

Nell'arduo calle, a cui t'esorto, vedi
Vedi tu capo di regnar più degno?
China la fronte, ti ritira e cedi,
Ch'esser qui debbe del migliore il regno.
Ma se nullo t'è pari, è colpa, il credi,
Il tuo rifiuto, e d'alto cor non segno.
Le presenti e le tarde età vedranno
Questo vile rifiuto: e che diranno?

Diran: Stanca la Gallia d'una stolta
Libertà che a perir la conducea,
In mille parti scrisse e capovolta
Un sommo e solo correttor chiedea.
Ogni brama, ogni speme era raccolta
Nel fatal Bonaparte: ei la potea
Far salva, ei solo, e ad un poter funesto
Lasciolla in preda e si fe' reo del resto.

Diranno: I giorni del terror tornaro
Tutti di sangue, e Bonaparte il volle.
Rifisse la civil Furia l'acciaro
Nel sen fraterno, e Bonaparte il volle.
I delitti, atterrato ogni riparo,
Inondâr Francia, e Bonaparte il volle:
Ch'egli è un voler la colpa, ove i suoi passi
Frenar potendo, imperversar la lassi.

Questa di mali, o figlio, onda fremente
Franger non puossi che d'un trono al piede,
Al voler d'una sola arbitra mente,
Che all'utile comun ratta procede.
Allor forte, allor grande, allor possente
Mi sarò tra le genti; allor fia sede
Di virtà vera la tua patria, or rio
Mar di vizi à I faror soffia di Dio.

E tu d'ancella la farai reina,
E il serto che portò Carlo, all'incude
Ritemperato di miglior fucina,
Locherai su la fronte alla virtude,
Alla virtù canuta e peregrina
Di giovinetto croe, che in sen già chiude
Le sue vive scintille, e fia l'amore
Dell'italo che giusto e caldo ha il core.

Disse e sparve. Apre gli occhi, erge la testa
Il supremo guerrier: cerca col guardo
Il fuggito fantasma, e alla tempesta
Del cor ben sente che non fu bugiardo.
Balza in piedi agitato. Era già desta
La foriera del dì, già il primo dardo
Della luce le torri ardue fería,
E la vita spandea per ogni via.

A mirar l'ascendente astro divino
Fermossi: e in quella gli si fece appresso
Il figlio del suo cor, che mattutino
Scendea del padre al consueto amplesso.
Di lui parlo, ch' or fa lieto il destino
Dell' italica Donna, e forte ha messo
La man pietosa entro sue piaghe, ond' ella
A sanità giù torna e si rabbella.

Dati e presi gli onesti abbracciamenti,
In che tace la lingua e parla il petto,
Contra i puri del Sol raggi sorgenti
Seder si fece al fianco il giovinetto;
E gli uditi nel sonno eccelsi accenti
Pur volgendo nell' alma: O mio diletto,
Mira, disse, (e nel dir stendea la mano)
Come bello è del ciel l'astro sovrano.

Delle stelle monarca egli s'asside

Sul trono della luce, e con eterna

Unica legge il moto e i rai divide

Ai seguaci pianeti e gli governa.

Per lui natura si feconda e ride,

Per lui la danza armonica s'alterna

Delle stagion, per lui nullo si spia

Grano di polve che vital non sia.

E cagion sola del mirando effetto
È la costante, eguale, unica legge,
Con che il raggiante imperador l'aspetto
Delle create cose alto corregge.
Togli questa unità, togli il perfetto
Tenor de' vari moti, onde si regge
L'armonía de' frenati orbi diversi,
E tutti li vedrai confusi e spersi;

E l'un l'altro inghiottire, e furibondo
Il mar levarsi e divorar la terra,
E squarciarla i vulcani, e nel secondo
Cáos gittarla gli elementi in guerra.
Figlio, in questa ruina (e dal profondo
Cor sospirò) l'immagine si serra
Di nostra patria: cade la sua mole,
Perchè a' suoi moti non è centro un Sole.

Tacque; e surto del loco ove sedea,
Gli occhi al suol fitti, e a passo or presto or lento
Misurava la stanza, e sculto avea
Su la fronte l'interno agitamento.
Tra la primiera genitrice idea
Di perigliosa impresa, ed il momento
Dell'eseguire, l'intervallo è tutto
Fantasmi, e bolle de'pensieri il flutto.

Allor fiera consulta in un ristretti
Fan dell'alma i tiranni; e la raccolta
Ragion nel mezzo ai ribellati affetti
Sta, qual re tra feroci arme in rivolta.
Ma prestamente, ove la Gloria getti
Nel mezzo il dado, quella lite e sciolta.
Tormenta i petti generosi allora
Il periglio non già, ma la dimora.

Tutto quel di l' Eroe fu muto, e pronte Tutte sue forze rassegnò. Non tante Scoppiar scintille fa il martel di Bronte Sovra l'incude di Vulcano, quante Scoppian le cure dentro quella fronte Alla fronte di Giove simigliante, Quando Pallade aucor non partorita Del cérebro immortal chiedea l'uscita.

Scesa la notte, e in sogno ecco plorando
Tornar la stessa visïon, che in atto
Di sdegnoso dolor gli fea comando
Di precider le lunghe al gran riscatto.
Surse il Forte, e la man stesa sul brando,
O patria, disse, t'obbedisco. E ratto
Nel raccolto Senato al nuovo Sole
Entra, e queste vi tuona alte parole:

In quale stato vi lasciai, Francesi,
In qual vi trovo? Vi lasciai la pace,
Trovo guerra; lasciai conquiste, e scesi
Veggo dall'Alpi l'Alemanno e il Trace;
Lasciai lucenti di guerrieri arnesi
Gli arsenali, e son vuoti. La vorace
Rapina ha tutto dissipato, eretta
In ria scienza dal poter protetta.

Hanno esausto lo Stato; il Nume è spento
Di Giustizia; nè senno, nè decoro
Nel maneggio civil; qual vile armento
Spinti i soldati al marzïal lavoro.
Ove sono i mici figli? ove li cento
Mila fratelli che lasciai d'alloro
Carchi? che avvenne di cotanti forti?
Mi rispondete; che ne fu? Son morti.

Morti, ahi! son della patria i difensori,
E vivi i tristi che la patria uccidono;
Vivi non pur; ma eccelsi e reggitori
Supremi al comun pianto empj sorridono.
E delle leggi intanto i erëatori
Senza consiglio, senza cor s'assidono
In venduto Senato: han sotto il piede
Spalaneato l'abisso e nullo il vede.

Ma d'infamia coperto e irrevocato

Passò, lo giuro, de' ribaldi il regno,

E della patria qui sul lacerato

Corpo il giura de' prodi il santo sdegno.

Come vento tra scogli imprigionato

Fremè il Congresso a quel parlar già pregno

Di vicina tempesta; ed una voce,

Lo Statuto, gridò cupa e feroce.

Lo Statuto? il Magnanimo riprese,

E l'accento suonò più che mortale,

Lo Statuto? Ed ardisce alma francese
Oggi invocarlo? Lo Statuto? E quale?

Quello cui tante e tante volte offese
Delle parti il furor? quello in cui strale

Non è che fitto non sia stato? Un nome
Che in fronte al giusto fa rizzar le chiome.

Dunque un nome s'oppon, che soli affida
I traditori? un nome in cui delinque
Santamente ogn' iniquo, e il parricida
Poter si sacra tuttavia de' Cinque?
E non udite ancor dunque le strida,
Che le rive lontane e le propinque
V' invian gridando: A terra, a terra l'empia
Statuto, o Franchi, e fine al patrio scempio.

Tremâr di gioia ai generosi accenti
I pochi intégri, e di terrore i molti
Perversi; e fuggir sotto i vestimenti
Più man fur viste, e trasmutarsi i volti.
A camparlo quel di dai violenti
Ferri di questi o scelerati o stolti,
Fama è che intorno al perigliante Duca
Fiammeggiar fu veduta una gran luce.

L'Angiol fu forse della patria, forse
Altro messo del Ciel, che tolto al mondo.
L'onor non volle de' mortali, e torse
Il colpo che mettea Francia nel fondo.
Di noi pietoso un Dio certo il soccorse,
Nè più bello, no mai, nè più giocondo
Giorno brillò di questo, in cui la forte
Mano il fren prese della patria sorte.

Qual robusto di fianchi alto naviglio, 'Che privo di governo in mar crudele Estremo corse d'annegar periglio, Frante l'antenne e lacere le vele; Se di miglior piloto arte e consiglio Il sottragge all'irata onda infedele, Sue ferite ristaura, e sul mar scuro Le tempeste a sfidar torna securo;

Cotal la grande nazion rivenne,
Chè grande allor veracemente emerse,
E sanò le sue piaghe, e di solenne
Luce vestita ogni squallor deterse.
Le virtù fuggitive in bianche penne
Tornâr. Giustizia racconciò le sperse
Rotte bilance, e dal furor segnate
Cancellò le rubriche insanguinate.

La Concordia rifulse, e di catene
Indissolute la nemica avvinse,
Franse gli empi pagnali in su l'arene
Angle temprati, e l'ire tutte estinse.
La virtù che di Dio nell'uom mantiene
La riverenza, la virtù che strinse
Col ciel la terra, più graditi e cari
Bruciò gl'incensi su i risurti altari.

Ebber norma ed impulso e vigoria

I diversi doveri; e d'un sol fiato

Tutti sospinti per diversa via

Mossersi a gara ad animar lo Stato.

Così volge sue rote in armonia

L'ordigno che misura il tempo alato;

Hanno vario il cammino e vario il volo

Tutte; ma il punto che le move è un solo.

E le screnze intanto e le sorelle
Arti, splendor de' regni, e formatrici
D'almi costumi, senza cui nè belle
Son le città, nè i troni unqua felici,
Schiuser liete i lor templi; e di novelle
Ghirlande ornate con più fausti auspici
Ricominciar lor riti, e ogni villano
Costume entrato ne cacciar lontano.

Così tutte lasciò Francia le brune
Spoglie del lutto, e rivestissi il manto
Di sua grandezza. Io sol nella comune
Letizia, ahi lasso! io mi fui solo al pianto.
Reddir d' Egitto, e alle paterne cune
Volar fu il primo mio desire. Un santo
Dover spinger quest' alma intenerita
Ad abbracciar colei che mi diè vita.

Movo ratto di Frejo, e per la via,

Di lei sola il pensier tutto ripieno,

Anticipando nel mio cor venía

ll piacer di serrarla a questo seno.

E una dolcezza dentro mi sentia

Da non dirsi, e godea che indegno almeno

De' cari amplessi io non facea ritorno,

Di qualche bella cicatrice adorno.

In val di Varo, già narrailo, siede
L'umil terra ove nacqui. Frettoloso
Ver' quella adunque celerando il picde
Odo annunzio per via fero e doglioso.
Odo che le vicine erte possiede
Il vincitor nemico, odo ch'egli oso
Fu di calarsi in suol franco, e col fuoco
Desolarlo e col ferro in ogni loco.

Di mio villaggio fo dimanda, e tutto
Da' barbari l' intendo per feroce
Rabbia, correa due giorni, arso e distrutto.
Mi striuse il gel le vene a quella voce.
Palpitando proseguo, e già condutto
Mi son davanti al suol natío. Veloce
Raddoppio il passo, e m' apparisce entrando
Spettacolo crudele e miserando.

Avean le siamme intorno orribilmente
Divorate le case, e su la scura
Solitaria ruina alto un tacente
Orror regnava e il lutto e la paura.
Irto i crini, e col cor che il danno sente
Pria che lo vegga, alle paterne mura
Tremante, ansante mi sospingo; ed arse
Tutte le trovo, e al suol crollate e sparse.

Se' tu fuggita in salvo, o sotto questa

Macerie orreada, o madre mia, sei chiusa?

Ecco il crudo pensier che alla funesta

Vista mi corse nell'idea confusa.

Gridai, gente cercai: tutto era mesta

Solitudin. Tenea la circonfusa

Oste i colli imminenti, e non ardiva

Uomo appressarsi alla deserta riva.

Nell'orribile dubbio odo un lamento
D'afflitta belva, un ululato acuto
Che uscia di mezzo alle ruine, e il sento
In suon che sembra dimandarmi aiuto.
Salgo, ed ahi! veggo (umano sentimento,
Vieni e impara pietà) veggo giaciuto
Là sul rottame il mio Melampo, antico
De'nostri lari e sempre fido amico.

Mi riconobbe ei sì, ma non diè segno
Dell'usata esultanza il doloroso;
E d'amor e di fede unico pegno
Levò la testa e mi guardò pietoso.
Poi si diè ratto con umano ingegno
A raspar le macerie, e lamentoso
Ululando e scavando tuttavolta
Dir parea: la tua madre è qui sepolta.

E, ohimè! che vero ei disse; ohimè! che quanto M' era dolor serbato io non sapca!

Misera madre!... E qui ruppe in un pianto Che degli occhi due fonti li facea.

Pianse percosso di pietade il santo Veglio, pianse Malvina, ed attendea,

Già disposta a maggior duolo, dal caro Labbro la fine del racconto amaro.

### DALLA

# PALINGENESI

POLITICA

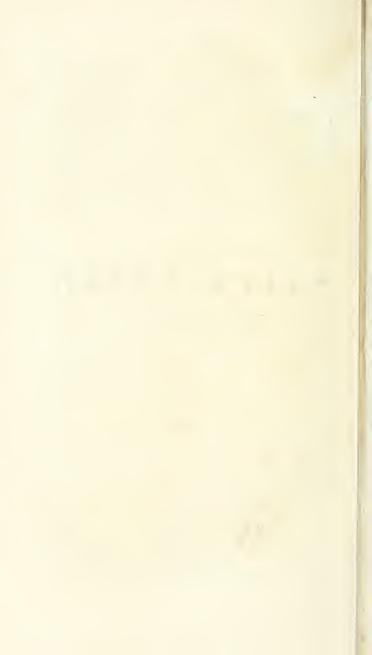

#### DALLA

## PALINGENESI

#### POLITICA (1)

Cuardai; e vidi a me dinanzi un negro Infinito ocëan, che per tempesta Da fieri venti combattuto mugge, Orrido campo di battaglia all' ira De' discordi elementi. Per la vasta Tumultiiosa oscurità diverse Vagolar si vedean forme tremende Di mostrüosi Gnomi, altri d'acquoso Vapor composti, ed altri d'aere, ed altri Di terrestri sostanze. Han d'atra fiamma Da nitri generata e da bitumi I più truci la faccia, e tutti insieme Azzuffati e confusi in fiera guisa Per signoria fan pugna, e sempre in guerra, Ognun perde, ognun vince, e mai non regna. E qual le nubi aggira e ne sprigiona

Folgori e tuoni; qual nell' onde irate Devolve le montagne, e le sommerge Sì che punte di scogli al mio vedere Parean dell' Alpi le sepolte cime; E qual con faci d'inestinto asbesto Per secreti cunicoli ne' fianchi Delle rupi penétra, e cerca i rivi D'asfalto e zolfo su cui dorme intatta Di Vulcano la forza. A queste i Gnomi Asfaltiche correnti approssimaro L'atre facelle; e tosto il dilatato Acre tonava, e impetüoso urtando L' opposto fianco delle balze, apria Voragini di fuoco. Dal bollente Seno dell' onde le roventi creste Sollevavano i monti, e liquefatti Scogli eruttando e fiamme e schiuma e fumo E di liquido vetro ardenti fiumi, Pingean l'abisso di terribil luce.

Dalla lite crudel, che Terra e Mare
Ed Aria e Fuoco si movean furenti,
Inorridita rifuggia natura;
Ed io la strana vision pensoso
Contemplando venía, ma il senso arcano
Nell' intelletto ancor non discendea.
Già mi voltava a dimandar; quand' ecco
Una gran voce, che dall' alto venne,
Su l'abisso gridò: Silenzio, o flutti;
Pace, irati elementi. E subitana
Una luce seguì, che con possenti

Fulgidi strali säettava il volto Delle tenébre, e le disperse. Allora Uno Spirto divin corse su l'acque Inferocite, e le calmò; le cinse Di sue grand'ali, e fecondonne il grembo: Le divise dal secco, e immantinente Alzâr la testa le montagne, ed ime Giacquer le valli: i tortüosi passi Sciolsero i rivi mormoranti, e tale Nell'inerte terreno alma s'infuse Che tutto si vestì d'erbe e di fiori E d'olezzanti arbusti e d'ardue selve Onde la terra il sacro capo inchioma. Penetrò la vital forza i recessi Delle squallide rupi, e nelle fredde Vene del masso imprigionò del fuoco L' eterna e schietta elementar scintilla. Poi di vergine luce un grazioso Raggio frangendo, colorò le gemme, Il rubin, lo smeraldo e lo zaffiro: Le caverne vestì di cristallini Ingemmamenti e stalagmiti, a cui Dier vaghezza e splendor con aurea polve Il cinabro e l'azzurro. Anco il marino Zoofite animossi, anco la pietra Che volge l'ago al polo. Apparve in somma In ogni lato la virtù dell' almo Spirto che interno percorrea la terra, E in tutte infuso le sue parti, tutta Agitava la mole, e col gran corpo

Si mescolando, in ciò che parla e nuota O pasce o vola diffondea la vita.

Composte le feroci ire intestine

E all'orror tolta in che giacea sommersa, La rinnovata terra al divo Spiro Vivificante da' suoi verdi altari Porgea laudi e profumi, che l'aurette Rapian su l'ali susurranti; e intorno Spargendoli e di mille un odor solo Temperando, alle nari una fragranza Porgean che dentro ti scendea nel core: Mentre di ramo in ramo saltellando Lieti gli augelli, di söave canto Ricrëavan le selve, e da per tutto Candida e bella sorridea la Pace

Dal giocondo spettacolo rapita

La mia mente bevea tutta dolcezza; Ma incerto errava l'intelletto ancora, Colla rosata man diemmi il secondo Colpo la Diva su la larga fronte, E ratto, come tocca dallo strale Del galvanico elettro, entro il cerébro Scintillò la fibrilla intuitiva.

La mia scorta sorrise, e vie più bella Raggiando replicò: Contempla e scrivi.

Guardai e tosto un ampio e popoloso Mondo m'apparve, su le cui racchiuse Da temperata zona alme contrade Dolci versava della luce i fiumi Un benefico sole, e de' suoi doni

Godea far pompa liberal natura. Lo cingea da tre lati il circonfuso Mare, e di mille peregrine merci Tre altri mondi gli porgean tributo. Di seïenza superba e d'ogni cara Arte gentile, ma di cor divise E di leggi e di brame e di costumi, Di questa bella region le genti In mutua guerra si struggean delire. L' un coll' altro cozzanti e insanguinati Ondeggiavano i troni, altri scommessi Da perfidi consigli, altri da falsa Arte di regno trabalzati, ed altri Per destre inette, o per funesta lega, O per ferocia femminil eaduchi: E intorno a lor s' udia eupo levarsi Suon di pianti e sospir, sospiri e pianti Delle suggette nazion vendute. Perocchè dall'Atlantica marina Circondato di nembi ergea la testa Immenso, formidabile, nefando Real fantasma, che una man stendea Su le porte del dì, l'altra su l'onda Che i destrieri del sol stanchi riceve, E tutti di Nettuno i vasti regni Di sua grand' ombra ricopriva. A lui L' Orto edúca e l' Occaso i prezïosi Suoi calami e legumi, e l'odorate. Selve e la seorza che all'infermo è vita. Nudron le pinte a lui morbide pelli

Le belve peregrine, e l'Afra madre,
Orrenda merce! partorisce i figli.
A lui perenne di tre mondi oppressi
La ricchezza s'aduna. Ed egli il cupo
Sen della terra co' rapaci artigli
Lacerando, dell'auro apre le fonti,
E le inghiotte; dell'auro che natura
Ne' più cupi recessi avea nascoso,
Del suo parto fatal forse pentita.
Coll'incantato corruttor metallo
Compra il crudele e guerre e sangue e colpe
E lagrime di genti, e con catene
D'auro tessuto avviluppando i troni
A cader li sospigne: indi maligno
Esulta, e cresce della lor caduta.

Io fremente il mirava, e con irata
Penna la fiera vision scrivea,
Che già sgombra di nebbie e luminosa
Mi lampeggiava nell'aperta mente;
Quando improvviso un'altra luce emerse,
E in mezzo al mar di quella luce un trono
Adamantino, tutto dentro e fuori
Di sempre vigilanti occhi ripieno;
Che pari al trono in Patmo un di veduto
Mettea folgori e lampi e tuoni e gridi.
Sedeva eccelsa in mezzo una guerriera
Regal sembianza che spargea ne' petti
Riverenza e terror. Cinta di due
Folgoranti corone era la chioma;
L'una d'auro splendea, l'altra di ferro:

Ed altre il pugno ne tien strette, ed altre Per sempre infrante ne calpesta il piede. Ritti intorno al terribile guerriero Co' forti ferri al fianco e gli elmi al crine Stavansi molti bellicosi eroi Aspettanti il suo cenno. Innanzi a lui Su vasta immensurabile pianura Di diverso color l' aura agitava Dieci mila bandiere, e con fracasso Simigliante di molte acque al tragore Altissime dicean voci infinite: Gloria d' Europa al Servator supremo. Di quel supremo Servator sn l'ali De' quattro venti di procelle armato Invïava il suo spirto, . . .

Degli alti federati e degli amici
Visitava la fede; e la copria
Delle larghe sue penne, o di regale
Serto dotata la rendea più salda.
Di nazion cadute o in sonno avvinte
Visitava le piaghe; e come dolce
Raggio di sole che ravviva i fiori
Dal turbine battuti, ei di novella
Vita le genti rintegrava, e a ferme
Destre efficaci commetteane il freno.
Ed una ne vid' io che giovinetta,
Ma d'alto senno e d'alto cor ministra,
Tratta lo scettro già securo, e giusto
Così l' estolle sul commesso regno,

Che null'altro è più bello e più felice. Tutte d'Europa quel possente spirto Visitava le prode, e della truce Larva del mar tiranna apparso a fronte Scintillò, s'ingrandì, spinse fra gli astri L'eccelso capo, e trasmutossi in sole, Che tutta quanta illuminò la terra. Si converse a quel sol l'Indo che beve Il sacro Gange, e di Säibbo assiso Su la tomba agitò le sue catene. Lo vide il Perso, e salutollo, e al raggio Di quella luce riforbendo il ferro Verso Bengala balenar lo fece. Lo mirâr del gangetico Neréo Le Cicladi infinite, e d'ogni parte Sclamavano concordi immense voci: Gloria de' mari al vindice supremo. Gloria, rispose l'Occidente; e armata Di consiglio, d'onor e di vendetta Gloria iterava colla man sul brando L' americana libertade. Un solo Era del mondo il grido, ed una sola Contro il fiero de' mari empio tiranno La giusta e sauta e salutar congiura. Io guardava ed udiva, e nel segreto

o guardava ed udiva, e nel segreto
Del mio pensier de' due veduti abissi,
E de' due Spirti animator le vie
Paragonando, nel crear del primo
Vedea l'immago del secondo, e tutta
D'ardite fantasie, d'alte parole,

E d'alti affetti la vestía. Quand'ecco Con sollecito passo e sbigottita Avanzarsi una Dea che terra e ciclo Di sue care sembianze innamorava. Candido come neve allor caduta Vestimento l'avvolge. Ha nella destra Di verde oliva un ramuscel; su gli occhi Due lagrime pietose. In questa forma Si trasse innanzi al gran sedente, e disse:

A quei detti, a quel pianto ad offuscarsi Di nubi incominciò l'adamantino Trono, e a volver di fumo immense rote, D'ira svegliata orrendo segno; e dentro Alla densa caligine da spessi Lampi divisa si sentian profondi Correre i tuoni, e strepitar le folgori Di partir desïose. I circostanti Eroi dal fianco trassero fremendo Le generose spade. In un momento Si spiegar, s'agitaro le diverse Dieci mila bandiere e le veloci Selve di ferri che dal sol percossi Mettean barbaglio agli occhi e tema al petto: Nell'acciaro securi e più nel core Taciturni procedono e terribili Gli ordinati squadroni. In lunga riga Scudo a scudo, elmo ad elmo e fianco a fianco Si stringe, e al moto delle teste vedi L' un coll' altro toccarsi i rilucenti

Cimieri e l'onda dell'eccelse piume. Sotto il piè de' guerrieri e de' cavalli Trema la terra, e nubi alza di polve, Che da lunge veduta al ciel rotarsi Fa delle madri impallidir la gota, E il coraggio brillar de' giovinetti Che d'illustre sudor bagnarsi anelano Nelle fervide mischie e il dorso premere Di focoso destrier fra tube e timpani. Tutto m'offria d'intorno una tremenda Faccia di guerra: ma l'eccelso Sire, Che d'auro e ferro si ghirlanda, c siede Sul trono di veglianti occhi stellato, Fuor della nube non mandava ancora La voce che de' re cangia i destini; Voce al turbo simíl, che sul cespuglio Passa innocente, e il pin superbo atterra. Meste intorno al caduto e paventose Stan le piante minori, ed egli in grande Spazio prosteso imputridisce, e il picde Dell'armento l'insulta e del pastore.

Di novità bramoso io nell'udire
Tutta inviava e nel veder la mente,
Quando, lieve scotendomi, la fida
Pieride dicca: Vate, in quel buio
Bolle il vaso dell'ira, e le negre ali
Spiega già l'ora del final castigo.
Se non le tarpa un Dio, fiera di canto
Avrai materia. Or tu le viste cose,
Severo ingegno, nelle carte scrivi

Destinate a color che questo tempo Diranno antico e menzogner. Disparve Così detto la Diva, e dileguossi La portentosa vision. Raccolsi Tosto i pensieri, e ciò che vidi io scrissi.

## NOTA

(1) Questo Canto formar doveva appendice alla seconda parte del Bardo, che non fu poscia mai dall'Autore pubblicata.

Gli Editori.

# POEMETTO ANACREONTICO

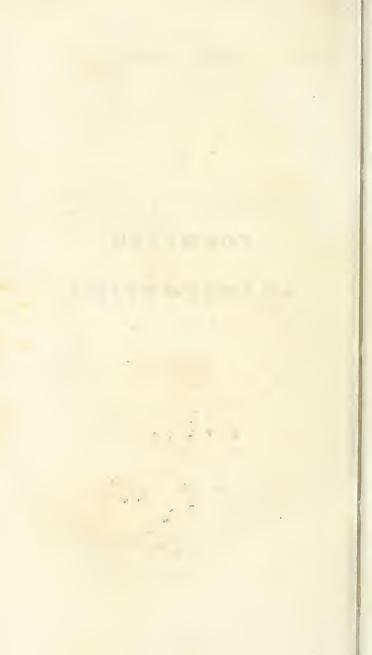

# POEMETTO ANACREONTICO

Un industre acheo pittore A ragion dipinse Amore Non già inerme fanciulletto Pauroso semplicetto; Ma coll' ale, e coll'incarco Di turcasso strali ed arco; Armi acute rilucenti, Armi tutte onnipossenti, E ministre di trofei Sopra gli uomini e gli Dei. Quindi ci vago e sitibondo Di dar cruccio a tutto il mondo, Cieco Dio di voglie instabili Batte i vanni infaticabili, E qua e là saetta e punge Quanti cor per via raggiunge, Ed allor che il pensi meno Ei t'arriva, e t'apre il seno. Ma non serba quel tiranno La misura in far del danno. Prima sparge l'infedele Sulle piaghe un po' di mele; Poi da mano ad un vasetto

Pien di tôsco maledetto,
Che per nostra disventura
Porta appresso alla cintura,
E lo stilla notte e dì
Sopra i cuori che ferì.
Ah crudele ingiusto Nume!
S'hai sì barbaro costume,
E chi mai ti chiamerà
Un' amabil Deità?
Me tre volte avventurato
Se a gustar m'avessi dato
Senza fiel senza amarezze
Le soavi tue dolcezze!
Ma più ratto d'un momento
Nacque e sparve il mio contento.

Nacque e sparve il mio Una Ninfa eridanina

Di sembianza pellegrina,
Che palesa quanto belle
Sian del Po le pastorelle;
Una Ninfa dolce dolce
Ch'ogni cuor rapisce e molce,
Con un eiglio che può fare
Tigri ed orsi innamorare,
Ciglio nero rubatore
Mi legò mi tolse il core,
Ed appena la guardai
Che mi piacque, ch'io l'amai;
Anzi parve ch'io l'amassi
Prima ancor che la guardassi.

Prima ancor che la guardassi. Mentre io fiso la mirava,

Ovungu' ella indirizzava Delle luci il bel sereno lvi i fiori all' erbe in seno Rugiadoso il capo alzavano E più vaghi diventavano Desiosi d'esser tocchi Dal chiaror di quei begli occhi. L'aere istesso a lei d'intorno Scintillar vedeasi adorno Di faville tremolanti Che spargea da' bei sembianti Questa cara benedetta Vezzosissima angioletta. E frattanto i venticelli Correan giù dagli arbuscelli A lambirle lievemente Or la bocca sorridente, Or le guance porporine, Or le trecce del bel crine, Ben mostrando ai molli fiati D'esser tutti innamorati Di quel vago e gentil viso Che fea in terra un paradiso.

A tal vista oh come mai
Sospirando anch'io bramai
Di cangiarmi in qualche auretta
Per volare sulla vetta
Di quei labbri ivi accogliendo
Tutta l'alma e confondendo
Co' suoi placidi respiri

Il calor de' miei sospiri! Ma quand' ella in dolci guise Riguardommi e poi sorrise, A quel guardo a quel sorriso Ch' anche un serpe avria conquiso I nervetti più sottili, E le fibre più gentili Con tremor soave e caro Per le membra s'agitaro. A quell' impeto a quel moto, Poichè insolito ed ignoto Fino all'alma penetrò, Ogni forza mi mancò E su i piedi vacillando E tremando e palpitando Di morire io mi credetti Nel pugnar di tanti affetti. Cento volte io volli dirle, Bella io t'amo: e poi scoprirle La mia lingua invan tentò Il desío che m'infiammò, Chè la voce in sull'uscita Cento volte impaurita Palesarsi non ardì, E sul labbro mi morì, O cangiossi in un sospiro Testimon del mio martiro. Alfin senza nulla dire Pien di tema e insiem d'ardire

Al mio ben m'avvicinai,

E al suo fianco mi posai. Ci guardammo, e in que' dolcissimi Cari sguardi languidissimi Col silenzio mille cose Disser l'anime amorose. Mentre muto io non sapea Aprir labbro, e mi credea D'aver tronca la favella, Perchè tanto, alfin diss'ella, Tu mi guardi, e il core in petto Ti sospira, o giovinetto? Bella Ninfa io rispondei, Anch' io forse ti vedrei Sospirar se un sol momento Tu provassi quel d'io sento. Ella rise é si compiacque D' ascoltar ch' io l' amo e tacque; Poi mi diede un porporino Ben tessuto fiorellino, Ch' io baciai d'amor ripieno Mille volte o poco meno: E la man che mel donò Sul mio petto l'adattò; Ove ascoso il porto ancora Per portarlo infin ch' io mora. Volli anch' io di fede in pegno Del mio amor lasciarle un segno, Ed in cambio di quel fiore Le donai, non mica il core, Che due volte non potea

Darlo a lei che già il tenea, Ma un bel nastro variato Di colore delicato: E la sorte oh quanto mai Del mio nastro inviduai Quando il prese e poi legollo Al ritondo eburneo collo! Crudo Amore, Amor ingrato Ahi! che troppo fortunato In quel punto io ti parea Se una mano ingiusta e rea Non spargeva i tuoi tormenti Sul più bel de' miei contenti. Oh contenti! oh rimembranze! Oh dilette mie speranze! V' ho perdute, e non son morto D'amarezza e di sconforto? Giacchè sparso d'error fosco Tutto intorno tace il bosco, E la mesta aura romita Solo a piangere n' invita, Occhi miei, che far volete Se qui dunque non piangete? L' idol mio non è più mio, Chè un rival me lo rapio. Solitudini secrete, Selve tetre ed inamene Qual ristoro mi darete Senza il volto del mio Bene? Voi che siete e che son io

Senza il caro idolo mio? Ah se mai tra queste spesse Piante amiche il piè volgesse L'indiscreto, invidïoso Turbator del mio riposo, Già non chicdo che a' miei prieghi La vostr' ombra a lui si nieghi, Che per lui tra sassi l'onda Roco e mesto il suon diffonda, O che il vento e gli antri bui Sian funesti ai sonni sui. Chieggo solo che a lui stesso Qualche tronco di cipresso Dica il pianto che distilla L' una e l'altra mia pupilla, Dica il duol che si fa gioco Del mio core, e a poco a poco Dai tormenti indebolita Fa mancarmi in sen la vita; Come soffio di leggiero Venticello passeggiero, Che calando dalle cupe Grotte alpestri d'una rupe In suon basso e moribondo Va a disperdersi nel fondo, Fra la tenebra notturna, D' una valle taciturna. Ma che giovan le querele, Se l'affanno mio crudele Diventò lo scherno acerbo

Del nemico mio superbo? Che non fece e non tentò, E qual' arte risparmiò Quel rival per tormi, oh Dio! La mia speme e l'amor mio? Ei garzon di hell' aspetto (E lo dico a mio dispetto) Ch' ha due rose sulle guance, E negli occhi tien due lance Onde far strage e ruina D'ogni bella Madamina; Ch' ha le ciocche dei capelli Ben disposte in torti anelli, Ove Amor con reti e piaghe Guasta il cor di tante vaghe; Che sul labbro ha sempre i favi D'elognenza i più soavi, Mescolati alle natie Veneziane furberie, Egli vide (oh giorno! oh vista Per me sempre amara e trista!) Della Ninfa il bel sembiante, E restonne anch'egli amaute, E giurò due volte o tre Pe' suoi ricci e pel topè Di voler senza dimore Conquistarsi ancor quel core. Colla brama e col talento D' adempire il giuramento Alzò al ciel devoto i lumi

Invocando tutti i Numi; Ma le preci rivolgea Sopra tutto a Citerea, E al suo figlio che difende Degli amanti le vicende. Quindi all' uno e all'altra insieme Coraggioso e pien di speme, Già fatt' emulo e seguace Di quel chiaro Inglese audace Che con forbici improvvise Di Belinda il crin recise. Di Belinda il crin che poi Pianser tanto i Silfi suoi; Nella stanza ai riti eletta Della lucida toletta Fra manteche, fra pastiglie E d'aranci e di giunchiglie, Fra tinture, fra vasetti Specchi, polveri e fiocchetti, Sopra un terso tavolino Tosto innalza un altarino Fabbricato di amorosi Sei romanzi spiritosi, Fertilissimi di strane Novellette oltramontane; Poi su questi riverente Pone un guanto gentilmente, Un ventaglio, due merletti, E due fini manichetti, E altri arnesi guadagnati Negli amor dei tempi andati.

Ben disposte queste cose, Con tre lettere amorose L'ara accende, e pien d'affetto, Dal profondo del suo petto Esalando con tre fiati Tre sospiri appassionati, Cresce il fuoco, che bel bello Tutto investe l'altarello. Poscia umile inginocchiandosi. E le mani incrocicchiandosi, Formò questi preghi ardenti: O delizia de' viventi. Dea gentil, che accendi i petti De' leggiadri giovinetti, E maestra ognor di vari Tradimenti necessari Assottigli il capo infido De' seguaci di Cupido: E tu, vago garzoncello, Della madre non men bello. Che ti pasci di sperginri, E di fervidi scongiuri, Ingannando le ritrose Donzellette timorose; Se il mio volto ha mai saputo Per vostr' opra e vostro aiuto Cento donne innamorare, Se mai feci spasimare Di furor di gelosia La sconvolta fantasia

Dei mariti vigilanti, Che stan sempre palpitanti Sul periglio delle spose Troppo amabili e vezzose; Se volubile e incostante Sempre fui di tutte amante, E adorai la Deità Della bella infedeltà; Se per vostro onor pugnai. E pugnando trionfai, Chieggo e prego a voi rivolto Che aumentar non mi sia tolto Coll' acquisto di costei Lo splendor de' miei trosei. Così disse, e Amor l'udia Della madre in compagnia, E ridendo gli accordò La preghiera, e poi spruzzò Sulla fronte e sulle gote D. I devoto sacerdote Una scelta quintessenza Di bei vezzi e di avvenenza. E dettógli indi un cortese Complimento alla francese Con cui lieto alfin dovea Presentarsi alla sua Dea. Di quest' armi egli si valse, E con queste alfin l'assalse. Quelle dolci parolette, Quelle tenere graziette,

Come dardi le passarono Entro il core e vi portarono Un bisbiglio e una cocente Fiamma acuta che repente Le facea bollir ben bene Tutto il sangue nelle vene.

Ma la vinta donzelletta Che per nome un di fu detta La bellissima Amarille, Calda il petto di faville Che le sparse in mezzo al core Quel garzone incantatore, Cominciò con suon dolente A cantar sì dolcemente, Che lo sdegno avria placato D'un leon, d'un serpe irato. Per sentirla i zefiretti Posar l'ale, e gli augelletti Muti e attenti sulle fronde Si gittaro, e tra le sponde S'acchetò del vicin rio Il loquace mormorio. Ella intanto a' suoi lamenti Sciolse il labbro-in questi accenti. "Dolci aurette, che spirate "Deh temprate

"Il mio duol, l'affanno mio,

"Che così non posso, oh dio!

"Questa vita sostener.

Alle note sue dogliose Per pietà l'Eco rispose,

E l'aurette susurranti S'agitaro a lei davanti Per temprarle gli affannosi Crudi ardori tormentosi. Ella intanto i suoi lamenti Rinnovò con questi accenti. « Non so dir se pena sia "Quel ch'io provo, o sia contento; "Ma se pena è quel ch'io sento, "Oh che amabile penar! «È un penar che mi consola "Che m'invola ogn'altro affetto, "Che mi desta un nuovo in petto, "Ma soave palpitar. In tal guisa ella cantò, E qui tacque e sospirò; E il garzon che vinto avea, Ringraziando Citerca, Altro, disse, or più non voglio: E lo disse con orgoglio. Crudelissima Amarille, Tu le chete ore tranquille De' miei giorni intorbidasti, Poi nel pianto mi lasciasti: Tu non pensi ai mali mici E pietosa più non sei: Ma io non posso abbandonarti

Ma io non posso abbandonarti Benchè ingrata, e voglio amarti Fin ch'io vivo, e t'amerò

Quando morto ancor sarò.



## SONETTI



#### PER UNA SOLLEVAZIONE IN ROMA

SEDATA

#### SONETTO

D'ell'empio Gallo alle minacce, all'onte La bella sposa di Gesù si scosse, Sul volto il velo colla man rimosse, E scoprì tutta la divina fronte.

Feroce allor dall' uno all' altro monte

L' Angel di Roma in notte atra si mosse;

Trasse il brando, e lo scudo ampio percosse

Fermo di Sisto sul tremendo ponte.

Il Latino furor per larga strada

Terribil corse, e la superbia Franca

Con le fiamme assaliva e con la spada.

Ma Pio fra Roma s' interpose e il Cielo; L'Angel ripose il grand'acciar sull'anca, E la Fè ribassò su gli occhi il velo!

#### ALL'ITALIA

#### SONETTO

L'ira di Dio su te mormora e rugge,
O Italia, o donna sonnolenta ed orba;
Sanguigno il Sole le fresch' aure adugge,
L'aure che il lezzo di tue colpe ammorba.

D'Etna e Vesuvio la vorago mugge Fiamma cruttando procellosa e torba; E sotto i piedi il suol traballa e fugge, E par che intere le cittadi assorba.

E se l'alta di Pio vigil pietade Scudo non fosse a tua cervice infida Contro l'atre del Ciel sonanti frecce,

Vedova ti vedrci per le contrade Plorar su i figli, e l'etra empier di grida, Lorda il petto di piaghe, arsa le trecce. IN OCCASIONE DI SOLENNIZZARSI LA FESTA DEL GLOBIOSO

#### S. NICCOLA DI TOLENTINO

con pubbliche dimostrazioni di gioja DAI DIVOTI DI DETTO SANTO

#### SONETTO

DEDICATO A SUA EGGELLENZA

#### LA SIGNORA DONNA COSTANZA FALCONIERI BRASCHI ONESTI

DUCHESSA DI NEMI NIPOTE DI NOSTRO SIGNORE PIO SESTO

O che su l'urna, ov'è il tuo fral sepolto, Spirto amico e beato ancor t'aggiri, Ed ivi accolga con propizio volto Del patrio Chienti i voti, ed i sospiri:

O che nei raggi d'una stella avvolto, La più gentile, che nel Ciel s'ammiri, Udir ti piaccia il suon diverso e molto Ch'esce dal centro dei celesti giri:

Vieni, Divo immortal, vieni, e costei Che alfine ha vanto di feconda sposa D'un tuo sorriso assisti; e tu lo dei,

Ch' clla in te spera, e sai che generosa

Prole ha nel grembo, e quale in ciel tu sei,
Ella è grande sul Tebro e al par pictosa.

Menti, Vol. IV.

#### SONETTO

#### PASTORALE

Il Pastorel Cherino ogni pensiero

Posto in un capro avea di negro vello,

Che di sua greggia era il più forte e snello,

Ed ogn'altro vincea col corno altero.

Pazzarel! gli era intorno il giorno intero Per farlo bianco, e renderlo più bello; Spesso il lavava a un limpido ruscello, Ma lavandolo più, lo fea più nero.

Clori, che giunse e rimirollo attenta, Disse: quest'opra tua nulla ti frutta, Poichè il capro più nero ognor diventa.

Il Pastor le rispose: E tu ben tutta Stai la mattina ad abbellirti intenta, Pur ti veggo ogni di sempre più brutta.

### OTTAVE INEDITE



#### OTTAVE

D'amor di pace alla ragion divina
Il rio costume di conquista cede:
Sehermo alle leggi è il brando, e non ruina;
L' Itala donna alfin respira e siede,
E di scienze e d'arti, e di latina
Virtù sorgendo invidiata erede,
Alla gran Madre accanto si fa bella
Vergin sovrana, e non più vile ancella.

Cara patria, fa cor. Larghe ti fero
L'Averno e Marte le ferite in petto,
Ma s' uno è il tuo voler, uno il pensiero,
Una la fiamma del fraterno affetto,
Tornerà in riso il pianto, ed il severo
Tuo portamento acquisterà rispetto:
Muor, divisa la Forza. Unità sola
Resiste a tutti, e a morte i regni invola.

### OTTAVE

Se patria e dritti, se d'uguali e dive
Leggi abbiam freno, e sta giustizia in trono,
Se l'italico nome alfin rivive,
Tutto, o Gallico Eroe, tutto è tuo dono.
Per te ghirlande al crin, per te festive
Danze intrecciamo al gaudio in abbandono
Ed il più dolce de' pensieri è quello,
Ch'apre il futuro, ma il tacerlo è bello.

Lunge l'ire e i rancori: alla verace
Carità de' fratelli è sacro il loco;
Qui danzano le Grazie, e l'alma Pace
Desta sull'are d'amor patrio il foco;
Folgorando d'un riso osserva e tace
L'Italo Genio, a cui l'orbe fu poco
E par ne dica: Se Concordia regna
L'ombra di Roma l'avvenir v'insegna.

#### NOTA

Le due prime ottave si leggevano sotto due bassirilievi, e le altre due sotto altrettanti ornati, nella sala del Palazzo di Governo in Milano nell'occasione della Festa che ivi fu data nel 1802 a solenneggiare l'istituzione della Repubblica Italiana.

Gli Editori.

Fine DEL VOLUME QUARTO.

# INDICE

DEL

#### PRESENTE VOLUME

| -                                         |   |
|-------------------------------------------|---|
| La Pietà Filiale. : : : : pag.            | 7 |
| DRAMMA.                                   |   |
| Notizie istoriche. : : : : :              | 3 |
| I Pittagorici, Dramma di un atto rappre-  |   |
| sentato in Napoli nel Reale Teatro        |   |
| di S. Carlo la sera del 19 marzo 1808. 2  | 5 |
| COMPONIMENTO POETICO.                     |   |
| Per la promozione alla Sacra Porpora di   |   |
| sua Eminenza il sig. Cardinale Guido      |   |
| Calcagnini de' Marchesi di Fusignano,     |   |
| dell' Alfonsine ecc. ecc. e Vescovo di    |   |
| Osimo                                     | 7 |
| Note                                      | 9 |
| L' invito a Nice                          | 3 |
| CANZONE, ODE ED INNI.                     |   |
| CANZONE ad Amore                          |   |
| Nota                                      | 3 |
| Ode genetliaca, in occasione del parto di |   |
| S. A. I. la Vice-Regina d'Italia e        |   |
| del decreto 24 marzo su i Licei           |   |
| Convitti                                  | 4 |

| INDICE | 303 |
|--------|-----|
|--------|-----|

| Inni. La Jerogramia di Creta pag         | . 121            |
|------------------------------------------|------------------|
| Note                                     | 125              |
| Le Api Panacridi in Alvisopoli. Proso-   |                  |
| popea                                    | , 127            |
| Note                                     |                  |
| Ode, per le nozze della egregia donzella | $\boldsymbol{z}$ |
| Adelaide Calderara col signor Gia        | 4                |
| como Butti                               | , 135            |
| Nota                                     | 138              |
| Canzoni. A Fille                         | " 139            |
| All'amica                                | , 141            |
| Nota                                     |                  |
| CANTI INEDITI.                           |                  |
| In morte di Lorenzo Mascheroni.          |                  |
| Canto quarto                             | » 147            |
| Note                                     | » 16o            |
| Canto quinto                             | ,, 161           |
| ALTRI VERSI INEDITI.                     |                  |
| Frammento d'una Visione                  | » 175            |
| Dal Bardo Frammento del Canto VIII.      |                  |
| CAZONETTA, la Viola                      | » 179            |
| Versione d'un Epigramma                  |                  |
| Nота                                     | » 183            |
| Per l' Albo di bella Pittrice            | » 183            |
| Sonetto estemporaneo con rime obbligat   | c.               |
| Sopra i capelli                          |                  |
| Altro simile. Sopra gli occhi            | » i85            |
| Altro estemporaneo con rime libere. Pe   |                  |
| vaga giovinetta. La Voce                 |                  |
| Nota.                                    | n 187            |

| BELLEZZE POETICHE SCELTE DA ALTRE          |    |
|--------------------------------------------|----|
| OPERE ARE DELL'AUTORE.                     |    |
| POEMETTO alla Spada di Federico II.        |    |
| Canto pag. 19                              | 94 |
| Il Ferito in Albecco, dal Canto secondo    |    |
| del Bardo                                  | о3 |
| Il Riposo, dal Canto quarto del Bardo » 2  | 14 |
| La Spedizione d' Egitto, dal Canto quinto  |    |
| del Bardo 2                                | 24 |
| Il XIX brumaire, dal Canto sesto del       |    |
| Bardo                                      | 44 |
| Dalla Palingenesi politica 2               | 63 |
| Note                                       | 74 |
| Poemetto Anacreontico » 2                  | 77 |
| SONETT                                     |    |
| Sonetto Per una sollevazione in Roma       |    |
| sedata                                     | 93 |
| Altro all' Italia 2                        | 94 |
| Altro in occasione di solennizzarsi la fe- |    |
| sta del glorioso S. Niccola di Tolen-      |    |
| tino, con pubbliche dimostrazioni di       |    |
| gioja dai divoti di detto Santo, dedi      |    |
| cato a S. E. la Signora Donna Co-          |    |
| stanza Falconieri Braschi Onesti, Du-      |    |
| chessa di Nemi, nipote di nostro Si-       |    |
| gnore Pio VI                               |    |
|                                            | 96 |
|                                            | 99 |
| Nota                                       | 10 |





DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

